

B 10 5 2 4 2 BELIOTEC NAZIONALB EENTRALE - FIRENZE 1.000 - 10-1988

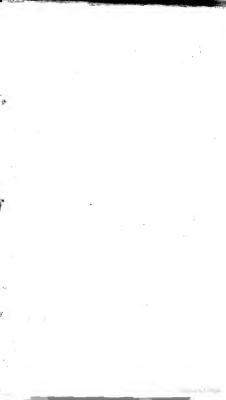

Vicinia y Loronia.

## ORLANDO

INNAMORATO di

MATTEO M. BOJARDO RIFATTO

da

FRANCESCO BERNI. TOMO SECONDO.



PARIGI Appresso MOLINI; Librajo. M. DCC . LX VIII. Con licenza, e Privilegio.

B 10. 5. 242



## ORLANDO

INNAMORATO,

BA FRANCESCO BERNI.

## LIBRO PRIMO.

## CANTO XVL

L.

L più bello imparar filosofia,
Non di costumi sol, ma naturale,
Senza troppo studiar, mi par che sia,
Guardare a chi fa bene, e chi fa male:
E fu certo bizzarra fantasia,
E piena d' alto giudicio, e di sale,
Quella di que' due Savi, ch' un piagneva,
E l'altro d' ogni cosa si rideva.

Orl. Ina. Tomo IL

### II.

Rideva l' un , che gli huomini eran pazzi,
L' altro la lor miseria sospirava,
Considerando i travagli, c' sollazzi
Magri del Mondo, e quel che se ne cava:
E forse, che non par, ch'ognun s'ammazzi;
Chi va per mar, chi per terra, chi brava,
Chi fa il riceo, chi il bello, echi lo scaltro,
Chi se'l becca in un modo, e chi in un' altro;

### III.

Ma sopra que', che se'l divoran poi,
Son Re, e genti di gran condizione,
De' quai l' opre pare, o sciocchi, a voi;
Che fatte sien con senno, e con ragione,
E ne sanno tal volta men di voi,
Ma il male è, che le povere persone
Portan le pene delle colpe loro,
E così quei, ch' è piombo, ci pai' oro.

### 1 V.

E così si risolve finalmente,
Che la minor pazzia, ch'un pofsa fare,
E ammirate, ed appetir niente,
E da questo Agrican senno imparare,
Che l'onore, e la vira, e ranta gente,
E ranti Regni, e rante cose care,
E sette Re, ch'aveva al sun comando,
Perdè in un giorno sol per man d'Orlando,

### V.

Laonde adesso atmato, e disperato;
Col corno a mortal guerra lo chiamava;
Hallo a guerra finita disfidato,
E con elso chiunque il seguitava;
Mota furia menando, s'è vantato
Sol contra tutti loro, e sbuffa, e brava;
Ma della rocca già si cala il ponte,
Ed esce fuora in sella atmato il Conte.

#### V L

Dopo lui segue Uberto dal Lione, E Brandimarte, e'I feroce Adriano: Nè men di lui valente Chiarione, Lietamente ne van presi per mano: Angelica si pose ad un balcone Per far più fiero il Senator Romano, Perchè dal viso, dove alberga amore, Spiri nel petto suo foco, e valore.

### VII.

Quel Re feroce in un' atto gli guarda,
Come contra si pochi andar si sdegni;
E con la vista gravemente tarda,
Quasi volendo inteso efser' a' segni,
Pur dise a' suoi così, Gente codarda,
Gente indegna di star deutro a'miei Regni,
State in riposo, ognun sia cieco, e muto,
Non sia di voi chi venga a darmi ajuto,

#### VIII.

Petché non ho bisogno, e solo spero, Se costor fusser mille volte tanti, Fargli pentir del lor folle pensiero: Intanto i Cavalier vengono avanti: Orlando guarda il Re superbo, e altiero E pien d'ardir lo giudica a' sembianti, E già di farlo suo dentro a se brama, Com' un simile a se l'altro sempre ama,

#### IX.

Quella gente sgridata, ed ammonita,
Umilmente chinando il capo, mostra,
Che la voce del Re sarà ubbidita,
Il quale a dietro volto, ha fatto mostra
Di tor del campo, e'l suo nimico invita;
Onde anche il Conte Orlando entra alla giostra,
E yengon l' uno all' altro incontro, quali
Da due buon' archi spinti van gli strali;

### . X.

O se mai forse insieme urtar due tuoni
Da Levante a Pouente, in cielo, o in mare
Onde, altrimenti dettre cavalloni,
Che due contrari venti fanno urtare:
Si piegaro ambedue sopra gli arcioni,
Su le groppe a' cavai volser cascare,
Ruppersi l'aste grosse, e al ciel volorno,
Tremò la terra, e fessi oscuro il giorno,

#### X I.'

Del suo Dio si ricorda ognun di loro, Ognuno ajuto al suo bisogno chiede: Fu per cadere in terra Brigliadoro, A gran fatica il Conte il tenne in piede: Bajardo fa del campo altro lavoro, La polvere di lui sola si vede, Ed alla fin del corso fece un salto, Volto ad Orlando, sette braccia in alto.

### XII.

E verso lui rivolto ancora il Conte Fremendo vien, qual' infernal bufera, La spada ha in man, che fu di quello Almonte, Ed Agricane impugnata ha Tranchera, E l'uno all' altro gia si sono a fronte, Coppia, a cui forre un' altra par non era, E femo ben quel giorno esperienzia Dell' infinita loro alta eccellenzia

### XIII.

La quale a confesar l' un l'altro sforza, Perchè l' un di ferir l'altro non resta; Siccome un'arbuscello sfronda, e scorza Con la grandine spessa la tempesta, Così i due Cavalieri a viva forza L'armi s' han tolte, fuor che dalla testa, Rotti gli scudi, e spezzati i lamieri, Nè l'un, nè l'altro in capo ha più cimicsia, A iji

### XIV.

Pensó finir la guerta a un colpo Orlando, Perch' ormai gli rincresce il lungo gioco, E sopra l' elmo a due man tita il brando, Che torno verso il ciel gettando foco: Agrican sorridendo, e bestemmiando, D'ira, e di sdegno venne tutto foco, E fra' denti dicca, vedremo adesso, Chi s' avrà miglior' elmo in testa messo.

### X V.

E dicendo così, la spada serra,
E tira, ed ebbe ben' opinione
Di mandar con quel colpo Orlando in terra
Felso, e diviso insin sotto l'arcione:
Ma la spada a quell' elmo non s'afferra,
Ch'era anch' egli opra d'incantazione,
Fello Albrizac, un dotto negromante,
E diello in dono al figlio d'Agolante.

### XVI.

Che poi 'l perdette, quando a quella fonte L'uccise Orlando, in grembo a Carlo Mano: Or lascio a voi pensar quel, che fa il Conte, Ch'ha ricevuto quel colpo villano:
Non gli fa caldo, e sudagli la fronte,
E per farne vendetta, alza la mano,
Anzi le man, che tutte due l' adopta,
E ben bisogna, ch' Agrican si cuopra.

### XVII.

Su l'elmo a sghembo giunse il colpo crudo, E poi giù scese dalla spada manca, Più d' un gran terzo gli tagliò del scudo, L'armi, e le veste, insin la carne bianca, Tal che mostrat gli fece il fianco nudo, Nè quivi ferma, anzi scese nell' anca, Nè cosa alcuna anch' ivi gli rispiarma, Taglia l'usbergo, e rutto lo disarma.

### XVIII.

Il Tartaro vedendo un colpo tale, Ebbe quasi remenza, e seco parla; Costui è cerro un diavolo infernale, E questa è tela, che convien tagliatla, Chè venir mi potria peggio, che males Così leva la spada per calarla, E su la spalla manca al Conte coglie, Poi deilo scudo un gran pezzo gli toglie.

### XIX.

Anzi l'ha più che mezzo in terra meso, Scende nel fianco il colpo dispierato. E leva tutta l'arme intorno d'eso, Ma perchè il Senatore era fiatato, Tagliar la carne sua non è concesso: Stava ognuno a veder come insensato, I suoi compagni, e gli altri spertatori. Son per la mataviglia di se fuori.

A i▼

### XX.

Le percosse ognun numera, e misura,
Che ben giudica i colpi a chi non duole:
Ma quei due Cavalier senza paura
Fanno faccende, e non dicon parole:
Già è durata la battaglia, e dura
Insin'a sesta dal levar del Sole,
E non è sazio alcun di lor, nè stanco,
Ma combattendo più, si fa più franco.

### XXI.

Siccome alla facina in Mongibello
Fabbrica tuoni il Demonio Vulcano,
Batte folgori, e foco col martello,
E con císo i suoi fabbri ad ogni mano:
Cotal s'udiva l'infernal flagello,
Che rimbombava per tutto quel piano
De' colpi spesi di que' due lioni,
Anzi (com'io pur dissi) di quei tuoni.

### XXII.

Orlando un man rovescio andar gli lascia,
E proprio il colse sotto la corona,
Della qual tutta la testa gli sfascia,
Nella memoria il crudo colpo suona,
Tanto che per l'affanno, e per l'ambascia,
Tutto sopra Bajardos' abbandona,
E sbigottiro s'attacca all' arcione,
L'clino il campò, che fece Salamone.

#### XXIII.

Fugge con esso l'accorto destriero,
Ma molto in là non va, che si risente,
E verso Otlando va più che mai fiero,
Come battuto sa proprio un serpente:
Mena a traverso il brando a lai leggiero,
E giunse il colpo nell' elmo lucente,
Quanto pote maggiore ad ambe braccia,
Proprio lo colse a mezzo della faccia.

### XXIV.

Piegossi il Conte a dietto in su la groppa Di Brigliadoro, e vide in ciel le stelle, Che di quel colpo la forza su troppa, Vide le più minute, e le men belle: Ma non s' avventa il foso si alla stoppa, Nè d' una siera un ean salta alla pelle, Come levato si rivolta Orlando Di sdegno acceso sostiando, e sbussando.

### XXV.

Ebbro di stizza, e cieco di furore Travolge gli occhi, e strigne ben la spada: Ma in questo in campo si leva un romore, Che par che'l Mondo, e'l Ciel sofsopra vada; Suonan certi stromenti pien d' orrore, Ognun rivolto in quella parte bada, Suona la rocca all' arme, ed a martello, Ognun domanda, che romore è quello.

### XXVI.

Ed è risposto, ch' egli è Galafrone, Che ad Albracca ne vien con quella gente Per difender la sua giurisdizione Contro Agrican, che violentemente Occupar glie la vuol contra ragione: Tre grosse schiere avea quel Re potente, Tutti Indiani, e chi vien per paura, Chi per denar, che n' ha senza misura.

### XXVII.

Dal mar dell' oro, ove l' India confina, Ha tolto queste genti tutte quante: La prima schiera guidando cammina Un' Archiloro ghezzo, ch' è Gigante: La seconda conduce una Regina, Che non ha Cavalier tutto il Levante Ch' a paragon stia seco in su la sella, Tanto è brava, gagifarda, e non men bella,

### XXVIII.

Marsisa ha nome, la più disperata,
Aspra, cruda, selvaggia, empia sanciulla
Che mai credo sarà, ne mai sia stata,
Appresso a lei è tutto il Mondo nulla:
Stata è cinque anni, dì, e notte armata,
Perocchè sece voto insin' in culla
Mai non spogliarsi usbergo, piastra, o maglia
Fin che tre Ke non pigliava in battaglia.

### XXIX.

De' quali il primo è 'l Re di Sericana Gradaiso nostro, il secondo Agricane Di Tartaria, o sia di Tramontana, Il terzo è quel delle genti Cristiane; Carlo di Francia, udite voglia strana, Ma più di sotto l' opte sue fien piane, E la prodezza estrema, e l' arroganza, Adefiso a dinne il tempo non m'avanza.

### XXX.

Tomo a color, che con ortende grida Paísato han Drada la grofsa riviera, Par che per tema l'acqua si divida: Dietto alle due ne vien la terza schiera, La qual quel Galafron governa, e guida Sotto la sua real maggiot bandiera, Ch'è tutta nera, e deutro ha un drago d'oto, Ma lui lasciando, torno ad Archiloro,

### XXXI.

Che fu Gigante, e d' infinita altezza, Nè mai Santi, nè Dio volse adorare, Ma ogni cosa bestemmia, e disprezza, Macone, e Cristo attende a minacciare: Orquesta bestia con molta fierezza Fu il primo quell' esercito assaltare, Com' un Demonio uscito dell' Inferno Fa de' nemici suoi crudel governo,

### LIBRO PRIMO XXXII.

Portava un certo martellaccio in mano,
Che ancudin mai non su di tanto peso,
Spesso lo mena, e non lo mena invano,
Ad ogni colpo una schiera ha disteso:
Correndo verso lui ne vien' Uldano,
E Poliferno di furore acceso
Condue schiere, ondeil campo è tutto pieno,
Ognuna è cento mila, o poco meno.

### XXXIII.

Correndo van, non già per un cammino, Che l' un dell' altro mica non s'accorse, Percuoton nell' usbergo d'accial fino; Colui che di cadere stette in forse, E fu per traboccare a capo shino; Ma quel ferir contrario lo soccorse; Che Poliferno già l'avea piegato, Quando il percofse Uldan dall' altro laso;

### XXXIV.

Sopra le lance il Diavol si sospese,
Nè per questo si scorda di ferire,
Anzi quel mattellaccio a due man prese,
E Poliferno fece tramortire
D'un colpo nella testa che 'l distese:
Volta ad Uldano, e fello sbalordire
Con un rovescio a traverso alla faccia,
Che dell' accion per forza in terra il caccia.

### XXXV.

Così distesi restarono in sul campo Quei Re, colui va via, che non gli prezza, Com' un drago infiammato mena vampo, Elmetti, scudi, maglie, e piastre spezza: Non s'ha contro a' suoi colpi schetmo, o scam-Ogni percossa sua è prima, e sezza, [po, Fuggegli innanzi chi non vuol morite: Ed Agrican, che gli vede suggire,

### $X \cdot X \times V I$ .

Volto ad Orlando, con dolce favella Gli dice, Cavalier, per cortesia, Se nel tuo cuor gentil le sue quadrella Mai spese amore, o spende tuttavia, Così la donna tua sia sempre bella, Così la ponga amore in tua balla. Ch' io mi parta da te, prego, consenti, Tanto ch' ao di a soccorso alle mie genti.

### XXXVII.

E quantunque io sol tanto ti conosca, Quanto fa il valor tuo palese, e piano, Da or ti dono il gran Regno di Mosca Fin al mar di Rossa, ch' è in l' Oceano; Il suo Re nell' Inferno all' aria fosca Mandassi tu jersera di tua mano, Era per nome detto Radamanto, Tu hai della sua morte avuto il vanto,

Liberamente il Regno suo ti dono,
Nè lo credo poter meglio allogare,
Che non penso ch' al Mondo sia si buono
Cavalier, che si possa a te agguagliare:
Ed io prometto, e per attender sono,
Che mi vo teco di nuovo provate,
Acciocchè ci facciam l' un l' altro chiati
Chi di noi due al Mondo non ha pari.

### XXXIX.

Io da me prima m' andava vantando,
E tutto il Mondo stimava una ciancia,
Che si ttovaíse un' altro, non pensando,
Che stefse alla mia spada, e la mia lancia:
E sentendo talor parlar d' Orlando,
Che sta in Ponente nel Regno di Francia,
Me ne rideva, e stimaval niente,
Tenendo me sopr' ogn' altro potente.

### X L.

Ma questo assalto, e scontro nostro sieto
La fantasia m' ha del suo luogo mossa,
E fatto sorte mutar di pensiero,
Vedendo ch' io son huom di carne, e d'ossa;
Ma domane a buon' ora, come spero,
Vedremo in sin qual di noi due più possa,
E con la presa dell' altro, o la morte.
Azà un solo il rittol d'esser forte.

## CANTO DECIMOSESTO. 15

### X L I.

Per or sia la battaglia terminata,
E ti prego mi lassi andar sicuro,
Se donna alcuna hai mai nel Mondo amata,
Per quella sol ti prego, e ti scongiuno:
Io veggo la mia gente sharagliata
Dal martel di colui spictato, e duro,
E se per mezzo tuo vo a darle ajuto,
Mentre che vivo, ti sarò tenuto.

#### XLII.

'Ancorchè il Conte assai fuse adirato
Del colpo ricevuro, il lasciò ite,
E tennesi a bastanza vendicato
Per le dolci parole, ch' ode dire;
Perocch' un cor gentile innamorato,
Richesto a cortesia, non può disdire:
E come è detto, il lascia alla buon' ora,
E se vuol, gli offerisce ajuto ancora.

### XLIII.

Ringrazialo Agrican cortesemente,
Mostrando, che sol'egli era a bastanza,
Bajardo fa voltar velocemente,
Prese una lancia con molta arroganza:
Quando venir lo vede la sua gente,
Riprese forza, ardir, core, e baldanza,
Levasi il grido, e risuona la riva,
Torna tutta la turba, che fuggiva.

### XLIV.

Mcfia s' ha in testa una corona d'oro,
E le sue schiere di nuovo rafsetta,
Ponendosi d'avanti a tutti loro,
Sembra il caval Bajardo una saetta,
E furioso si volta Archiloro s'
Il Gigante in due piè fermo l'aspetta
Colscudo in braccio, e quel martell'in mano,
Carico di cervella, e sangue umano.

### XLV.

A Verona, a Montorio, dove il rame S'acconcia a forza d'acque, e non a secco, Una trave ho visi' io, che ne fa lame, O piastre, ed ha di ferro in cima un becco, Che becca altro che miglio, quand'ha fame, Nè per nettar' i denti adopra stecco: Era questo martel di quella sorte, Se noa che cosqui l'alza un pò più forte.

### XLVI.

Egli aveva lo scudo un palmo groso
Di nervo d' elefante tutto ordito,
Sopra di quello Agrican l' ha percoso,
E lo trapasa col ferro pulito:
Nè però l' ha dal luogo punto moso,
Nè fattolo piegare a dierto un dito:
Mena con quel martello all' asta basa,
Giugnela in mezzo, e tutta la fracassa.

### XLVII.

Il feroce Agrican poco lo stima,
Ancor che la sua forza è smisurata,
E non fu rotta la sua lancia prima,
Che la spada Tranchera ebbe impugnata:
E col caval d' ogn' altro pregio, e cima
Intorno volta, e fa grande affoltata
Or dalle spalle, or dinanzi l'afsalta,
E per guardarsi ben, tien la testa alta:

### X.LVIII.

Su quei due piedi sta fermo il Gigante
Com' una torre in mezzo d' un Castello,
Nè mofso ha ancor dove pose le piante,
Attende a-scaticar quel gran marcello:
Agrican tenta le vie tutte quante,
Or per fianco, or per testa affronta quello;
Che tutti i colpi suoi lase' ire in fallo,
Per la destrezza di quel buon cavallo.

### X.LIX.

A veder stava. I' una, e l' altra gente,
Del Re d' India, e di quel di Tartaria
Proprio come se a lor non tocchi niente;
E fra quei soli due la guerra sia:
Così si stanno cheti, e pongon mente;
Lodando ognuno il suo di gagliardia,
E mentre l' un con l' altro insieme prila;
Mena un colpo Archiloro per livcarla.

Ort. Ign. Tomo II.

B

L.

Getta Io seudo, e 'l colpo a due man mena, Ma non colse Agrican, che l'aria morto, Tutto il martel nascose nella rena, Or ecco il pover'huom giunto a mal porto: Calate non avea le braccia appena, Che il Re, che stava in su l'avviso accorto, Con tanta furia il brando su vi mise, Che di netto ambedue glie le recise.

### L I. 🏇

Restar le mani al mattello attaccate,
Come prima con quello cano unite:
Fu poi morto di tagli, e di stoccate,
Che date gli fur ben mille ferite,
E mille ingiurie, ed onte vendicate,
Petch' uccise quel di genti infinite,
In terra il Re Agrican lasciò straziarlo,
Che non volse degnarsi d'ammazzarlo.

### LII.

Per man di genti ucciso fu villane,
Che come ho detto fugli ognuno addolso,
Poichè lasciato l' ebbe il Re Agricane,
Urta Bajardo in mezzo al campo grofso,
E pone in rotta le genti Indiane;
Facendo del lor saugue il prato rofso,
Gli taglia, e squarta, e fanne un mal governo;
In questo arriva Uldano, e Poliferno.

### CANTO DECIMOSESTO.

19

### LIII.

Que'due Re, che gran pezzo sterno al prato, Siccome morti, e fuor di sentimento, Perchè fu l' uno, e l'altro ammartellato D'altro, che d'amoroso struggimento: Ora era l' uno, e l'altro ritornato, Ed alle schiere d' India danno drento, De'colpi ricevuti a far vendetta, E. chi più può col brando, più n'affetta.

#### LIV.

Non fanno essi riparo in altra guisa, Che contro il foco si faccia la paglia: Il Tartaro gli guarda pien di risa, Che non degna seguir quella canaglia: Quella fanciulla, ch' io dissi, Marsisa, Ben due leghe è lontana alla battaglia, Alla ripa del fiume sopra l'erba Addormentata sta quella superba,

### L V.

Tanto ha il core atrogante, e tanto è altiera, Che non vuole adoptar la sua persona Incontra alcun per alcuna maniera. Se non portava in testa la cotona: E per questo a quel fiume andata n' era, E sotto un pin dormendo s' abbandona Ma nello scender prima della sella, Ad una donna sua così favella,

### LVI.

Una sua cameriera giovanetta:
Disse Marsisa, intendi il mio parlare,
Quando il campo vedrai fuggire in fretta;
E Galafron' in terra morto stare:
Allora il palafreno addobba, e afsetta,
E destramente mi vieni a chiamare:
Prima che questo sia, non far parola,
Ch' a vincer' ogni cosa basto io sola.

### LVII

Detto ch' ebbe così quel viso bello:
Ponsi in sul prato, c'ndofso ha l'armadura.
E come fufse dentro ad un Castello,
Così dormia riposata, e sicura:
Or bisogna tornare a quel macello
Degli Indian, che van per la pianura
Fuggendo, che riregno non vi vale,
Fin dove sta lo stendardo reale.

### LVIII.

A Galafron vien la schiuma alla bocca, Vedendo il popol suo così fuggire, E come disperato il caval tocca, Chè gli bisogna vincer, o morire La figlia sua, che stava nella rocca Ad un periglio tal vedendol' ire E temendo di lui, com' è dovuto, Al Conte Orlando manda per ajuto.

### LIX.

Pregal, s' amor di lei punto gli avanza, Che il miser padre suo voglia ajutare, E se debbe aver mai di lui speranza, Glielo voglia quel giorno dimosttare, Ed abbia per memoria, e ricordanza, Che dalla rocca lo potrà guardare, Si che s' adopri, se piacer le brama, Poich' al giudizio sta della sua dama.

### L X.

Quelle parole son rante saette:
Infocate, ch' al Conte vonno d'ore:
Altra riposta al messeggier non dette,
Ma trae la spada cieco di furore,
Ed utta in quelle genti maladette:
Ma più di lui non seguita l' Autore,
Torna a Rinaldo, che in quel bel giardino,
Vide giacer quel Cavalier tapino.

### LXI.

Piagneva il Cavalier si duramente,
Ch' un Tigre fatto aria di se pietoso;
E non vede Rinaldo ancor, ne sente,
Che 'l viso aveva basso, e lagrimoso:
Stava il Principe attento, e ponea mente
Quel che sa il Cavalier così doglioso,
E benche veda, e intenda, che si duole,
Non può però sentir le sue parole.

### LXII.

Onde alla fin smontato dell' arcione,
Con cortese parlar lo salutava,
E poi gli domandava la cagione,
Perchè così piagnendo si lagnava:
La faccia alzò verso il figliuol d' Amone,
Il misero, e tacendo lo guardava,
Poi dise, Cavalier, mia trista sorte
M' induce a darmi volontaria morte.

### LXIII.

E per la fede mia, per Dio ti giuro, Che ciò non è Quel che mi fa dolere, Anzi alla morte vo lieto, e sicuro, Come, s' andafii a qualche gran piacere: Il caso mio fa solo acerbo, e duro Quel che morendo mi convien vedere Ch' un Cavalier cortese, saggio, e forte Verrà con meco alla medesma morte.

### LXIV.

Dicea Rinaldo, io ti prego, per Dio, Che mi facci di ciò meglio informato, Perocchè di saperilo ho gran disio, Se ne son da te degno riputato: Come Rinaldo il suo parlar finio, Di nuovo il capo il Cavalier levaro, Rispose lagrimoso, e pien di pianto Quel che detto vi fia nell'altro Canto.



## CANTO XVII.

I.

MANA cosa, auzi santa, e divina È agli afflitti aver compaïsione: Questa virth fra l' altre, o disciplina, Dalle bestie discerne le persone; Ond' è detto colui, che non s' inchina, Nèl' anima rubella mai dispone- A mercede, e pietà, ma stasi altiero, Dalle fiere, bestial, selvaggio, e fiero.

Però già ci soleva esser nemica
L'empia barbarie degli Oltramontani,
Non è più ora, anzi ognun la nutrica,
Dico a voi, miei Signori Italiani:
Che con tauta vergogna, onta, e fatica,
Chiamate all'osa vostre, e carne, i cani,
E con le vil vostre voglie spezzate
Il cor del Mondo, e l'anima guastate,

#### III.

Non si potrebbe agli appetiti vostti Sfienati, e pazzi altro modo trovare, Che con questi crudel barbari mostri Prima se, po'l compagno rovinare, Ma questo è'l metro ch' a' peccati nostri L' alba di Dio giustizia usa' di dare, E darà sempre, come sempre diede, In sin che altra ammenda in noi non vede.

### ľV.

La quale ammendazion la via sarebbe:
Da far tornare il sarol d'oro ancora;
E tutto il ben'aver, che quel già ebbe:
Ma non parliam di questo più per ora:
A Rinaldo di quel che piagne, increbbe,
E lo scongiura per quel ch'egli adora;
Che la miseria sua gli voglia aprire,
Onde piagnendo, così prese a dire..

#### V.

Circa venti giornate qui vicina!
Una Città chiamata Babilona,
Che già dell' Oriente fu Regina,
Ed ancor la memoria ne risuona,
Ebbe una donna chiamata Tisbina,
Che in tutto quel, che l' Ocean corona,
E vede il Sol quando si leva, e posa,
Non fu mai vista la più bella cosa.

Non!

### CANTO DECIMOSETTIMO.

### 25

### V I.

Nell' età mia più verde, e più fiorita
Fu' io di quella donna possessore,
E fu la voglia mia sì seco unita,
Che nel suo petto ascoso era il mio core:
Al fin diedi ad un'altro la mia vita,
Pensar debbi per te, s' ebbi dolore,
Che lasciar quel che s'ama, è peggio assai,
Che disiarlo, e non averlo mai.

#### / 1 1

Com' una parte dell' anima mia
Del cor mi fuse a viva forza tolta,
Fuor di me stesso vivendo moria
Una vita erudel più che sepolta:
Due volte torno il Sole alla sua via,
Ventiquattro la Luna diede volta,
Ed io sempre piagnendo andai meschino
Cercando il Mondo, come peregrino.

### VIII.

Il lungo tempo, e le fatiche afsai,
Ch'ebbi or' in questo, ed or' in quel paese
Pur m' allentaro gli amorosi guat,
Ond' ebbi le midolle, e l'ofsa accese;
E poi Prasido, a chi quella lasciai,
Fu huom si virtuoso, e si cortese,
Ch' ancor per lui mi giova aveumi privo,
E sempre gioverà, se sempre vivo.
Ort. Inn. Tom. II.

### IX.

Or seguendo l' istoria, io me n' andava Cercando il Mondo, come disperato, E come la fortuna mi menava, Mi trovai in Orgagna capitato: Una donna quel Regno governava, Perchè il suo Re Poliferno chiamato Fu d' Agricane a combatter la terra D' Angelica, e per lei servirlo in guerra.

#### X.

La donna, che quel Regno aveva in mano, Facea d'inganni, e frode ogni mestieno, Con viso finto, e con sembiante umano Dava ricetto ad ogni forestiero; Che partitisti indi poi tentava invano, Rimaner conveniva prigioniero, Nè mai per modo alcun potea fuggire, Anzi la vita trista vio fintre.

#### XI.

Perocchè la malvagia Fallerina,
(Che cotal nome ha quella incantatrice,
Che poi d'Orgagna s' e fatta Regina)
Un giardino ha amenissimo, e felice
Non difeso da fossa, ne da spina
Un sasso vivo il cigne, e fa pendice
Serrando d'una volta intorno sola,
Che pasar non vi può, se non chi vola,

### XII.

Aperto è 'l sasso verso l' Oriente Per una potta ove 'l muro si spiana, Sopra la soglia d' essa sta un serpente, Che si pasce di sangue, e carne umana : Ed a questo si dà tutta la gente, Che presa viene in quella terra strana; Quanti l' iniqua donna può pigliare Tutti manda a quel drago a divorare,

### XIII.

Come t' ho detto, in questa regione
Preso fu' io, e stetti alla catena
Ben quattro mesi, in una aspra prigione
Tutta di Cavalieri, e donne piena:
Nè ti diro la doglia, e pafsione
Nostra, e'l timor, ch'è sopra ogn'altra pena,
Ch' un par di noi al drago il di n' andava:
Secondo che la sorte dispensava.

### XIV.

I nomi di ciascuno eran notati,
Un Cavaliero, ed una donna insieme,
Ch' eran nella prigion prima serrati,
Andavano a finir l' ore sue estreme:
Or sendo un' io di questi imprigionati,
Nè mai d' eferne tratto avendo speme,
L' empia fortuna, che m' avea battuto,
Per farmi peggio ancor, mi porse ajuto;
C

### x v.

Quel Cavalier Prasildo'sì cortese,
A cui dolente avea Tisbina dato
In Babilonia al mio dolce paese,
Del crudel caso mio fu ragguagliato:
Nè saprei dirti in che modo l'intese,
Basta, che tanto fu d'amor spronato;
Che con molto resoro sconosciuro
A quel giardin, ch' io dico, n'è venuto.

### X VI.

Quivi si pose il Cavalier' umano;
Per lo mio scampo molto a praticare,
E gran tesoro offerisce al Guardiano,
Se di nascosto vuol lasciarmi andare:
Ma poich' egli ebbe afsai tentaro invano,
Nè con prieghi, o con prezzo il può piegare,
Ottenne al fiu, tanto ben seppe dire,
Ch' egli in cambio di me possa morire,

### XVII.

Così fui tratto della prigion forte; Ed egli è incatenato in luogo mio, Per darmi vita, eletta egli ha la morte; È vuo! esso morir, perchè viva io; È oggi il di della malvagia sorte Sua, e del caso doloroso, e rio, Oggi lo danno al drago a divorare, Ed io misero qui lo sto aspettare.

## CANTO DECIMOSETTIMO. 29

### X VIII.

E bench' io creda, anzi pur sappia certo:
Che bastante non sono a dargli ajuto,
Pur voglio a tutto il Mondo far' aperto
Quanto a quel cor gentile io son tenuto
A render guiderdon di tanto merto:
Come della prigion sia fuor venuto,
Combattero con la turba, che 'l mena,
Se fusser più, che le stelle, e l' arena,

### XIX.

E quand' io sufsi mille volte ucciso,
Il morir mi sarà si cato, e grato,
Ch' andar dritto parrammi in Paradiso,
E con Prasido mio farmi beato:
Intanto da me stefso ho il cor diviso,
Pensando, che esser debbe divorato,
Penichè non posso ancor col mio morire
Poichè non posso ancor col mio morire
Ricovaralo da tanto aspro martire.

### XX.

Così dicendo, il viso lagrimoso
Un' altra volta alla terra abbasava:
Rinaldo udendo, e fattone pietoso,
Teneramente con lui lagrimava:
Poi con parlar correse, ed animoso,
Offerendo es setso il confortava,
E gli dicea, Signor, non dubitare,
Che'l tuo compagno ancor. potrà campare.
Citi

### XXL

Se fuse un milion quella canaglia,
Che quà verà a conduirlo, to spero in DioFarti conoscer quant'io voglio, e vaglia,
E ch' alla forza, par sarà il disio:
So, ch' è gente inesperta di battaglia,
E pur' un poco saperne, cred' io,
Onde (come t' ho detto) ho opinione
Di fargli abbandonar questo prigione.

#### XXII.

Guardando il Cavaliere, e sospirando, Iroldo dice; vanne alla tua via, Che qui adeiso non è il Conte Orlando, Nè il suo cugin, ch' ha tanta gagliatdia: Noi altri, alsai mi par che facciam, quando Un' huom tiene ad un' altro compagnia, Nessuno èpiù, ch' un' huom, sia chi st'uvole, Ognua può dire a suo modo parole.

### XXIII

Partiti in cortesia, perch' io non voglio,
Che tu per mia cagion capiti male,
Tu non hai parte in quel grave cordoglio,
Che mi fa di me stefso omicidiale:
Nè posso efser' adelso, come soglio,
Al tuo servigio grato, e liberale,
Nè potendo altro, Iddio prego, che dia
Merito giusto alla tua cortesia.

## XXIV.

Dife Rinaldo, io non son mica Orlando, Pur quel, che detto t' ho, far spero certo, E non per gloria già, ne disegnando, Aver da te ne guiderdon, ne merto: Ma perche il parlar tuo dolce ascoltando, Mi s' è un par d' amici agli occhi offerto, Cho tal nou credo fia, ne mai sia stato, S' io fu.si il terzo, mi terrei beato.

### XXV.

Tu lasciasti a colui la donna amata, E del diletto tuo restasti privo, Egli ha per te la vita abbandonata, E tu or hai per lui la vita a schivo: Io voglio enttar nella vostra brigata; E sempre esser con voi, mentre ch'io vivo, E s' ambedue a morti' oggi avete, Senza me morti, per Dio, non sarete;

## XXVI.

Ragionando fra-loro in tal maniera,
Una gran gente veggono apparire,
Ed a quella dinanzi una bandiera,
E due persone menano a morire:
Chi senza usbergo, e chi senza lamiera,
Chi senza elmetto si vede venire,
Turti furfanti, e gente da taverna,
E di lor peggio è quel, che gli governa,

## 32 LIBRO PRIMO XXVII.

Era costui chiamato Rubicone,
Più d'una trave ha ogui gamba grossa,
Seicento libbre pesava il poltrone,
Alle braccia non è chi seco possa:
Nera la barba avea com'un carbone,
Ed a traverso al naso una percossa,
Ha gli occhi rossi, e vede sol con uno,
Il sol, non lo trovò giammai digiuno.

## XXVIII.

Costui menava una Donzella avanti Incatenata sopra un palafreno, E un Cavalier gentil fra sei furfanti Legato come lei nè più , nè meno: Il Piniepe la guarda, e' suoi sembianti, Gli atti, e'l viso gli par , che tutti sieno, Anzi la riconosce pur per quella, Che gli conto d'Iroldo la novella.

## XXIX.

Poi gli fu tolta, siccome racconta L' istoria già del Centauro, ch' udiste: A Rinaldo il furor subito monta, Urta il caval fia quelle genti triste, Le qual, comie le pecore, ch' affronta Il lupo, fuggon, ch' appena son viste e Come Rinaldo videro apparire, Chi quà, chi là si cacciava a fuggire.

#### XXX.

Già l' altro Cavalier' era in arcione, E tratta aveva la spada pulita, Rinaldo si dirizza a Rubicone, Perchè l' altra canaglia era smarrita, E faceva egli sol difensione: Ma la battaglia fu tosto finita, Perchè Rinaldo il tagliò per un verso, Che i Geometri chiamano a traverso.

### XXXI.

Poi dà tra gli altri, come la tempesta, Ancor che d'ammazzargli non si cura, E spefso con la spa'a fermo resta, Pigliando spafso della lor paura: Ma pure a quattro gettò via la testa, Due ne divise insin' alla cintura, E ridendo, e scherzando combatteva, E teste, e braccia pure, e gambe leva.

## XXXII.

Così soli restaro i due prigioni,
Ciascun legato sopra al suo destrieto,
Poiché fuggiti furon quei poltroni,
Che di fargli morir faccan pensiero:
Disteso tra bandiere, e tra pennoni,
E targhe, e lance è quel Rubicon nero,
A traverso tagliato, e senza braccia:
Rinaldo ruttavia quegli altri caccia.

## 34 LIBRO PRIMO XXXIII.

Quel Cavalier' Iroldo, ch'io contai, Alla fontana starsi a lamentare, Poiche di loro anch' ebbe uccisi assai, Corse i due prigioneri a liberare: Ne fu sì lieto alla sua vita mai, Prasildo abbraccia, e non potea parlare, Ma'come in gran letizia far si suole, Lagrime dava in cambio di parole.

## XXXIV.

Era Rinaldo discosto due miglia, Cacciando il popolazzo spaventato, Quando i due Cavalier con maraviglia Guardando Rubicon così tagliato, E del suo sangue la terra vermiglia, E lor parendo un colpo smisurato, Non posson creder ch' huomo stato sia. Colui, ch' ha mostro tanta gagliardia:

## XXXV.

In questo fa Rinaldo a lor ritorno; Che coloro ha cacciati alla mal' ora: I Cavalier se gli metton' intorno, Inginocchiati, in atto, che s'adora, Che vedendo tal forza, si pensorno, Ch' un Dio fuse del Ciel venuto fuora; Chiamanlo Trivigante, e Macometto, Rendendo grazie, e battendosi il petto.

## XXXVI.

Rinaldo prima si rurbò, poi rise
Della baja, che voglion far costoro,
Poi un dolce rabbuito a far si mise,
Umilmente di se parlando loro:
Sien queste fantasie pazze divise
Da voi, dicea, perch'io Dio adoro,
Non vo, në metro d'estere adorato,
Sendo qual voi di terra, anch'io formato.

## XXXVII.

Anzi di fango è'l corpo, e questa scorza:
L' anima nò, che dentro è da Dio messa:
Nè vi maravigliate di mia forza,
Ch' elso per bontà sua me l'ha concelsa,
La virtù egli accende, cd egli smorza,
E quella fede, che'l mio cor confessa,
Quando è creduta ben, sincera, e pura
Dà forza, e senno ad ogni creatura.

## XXXVIII.

Con più parole poi lor raccontava;
Com'egli era il Signor di Mont' Albano:
E la Cristinan fede lor nartava;
Dicendo, come Dio si fece umano;
E finalmente si ben predicava;
Che l'uno, e l'altro si fece Cristiano,
Dico Iroldo, e Prasildo, e fu Dottore
Rinaldo adelso, e non combattitore.

## XXXIX.

Poi tutti insieme a quella Damicella Mostraro esemplo, autorità, e ragione, Che come lor, così far debbia anch'ella, Lasciando quel bugiardo di Macone: Ell'era savia siccom'era bella, Onde contrita, e con gran divozione, Co' Cavalieri insieme alla fontana Fu da Rinaldo al fin farta Cristiana.

#### XL.

Il qual, poich' ebbe fatto questo, espose

La mente sua d'andare a quel giardino,

Ch' la fatte tante genti dolorose,

E con lor si consiglia del cammino:

Ma la Donzella subito rispose,

Guardati, se se' savio. Paladino,

Dalla rovina, e manifetta morte,

Che quello incanto è sopr' ogn'altro! orte,

#### XLI.

Io ho un libro, là dove è dipinto
Il giardin tutto con l' architettura,
Ma per adelso bastiti distinto
Averne l'uscio da paísar le mura:
Egli è da ogni parte intorno cinto
D' un' alta pietra, ch' è si forte, e dura,
Che mille Mastri a colpi di piecone
Levar non ne potrian quant' è un bottone.

#### XLII.

Da Levante ha una torte alta, eminente, Di marmo bianco è la porta, e pulito, Sopra la soglia d'essa sta un serpente, Che da che nacque mai non ha dormito: Ma guarda quella continuamente, E quando sulse alcun d'entrare ardito, Convien prima con esso contrastare, Poichè l'ha vinto, assai v'è più da fare.

## XLIII.

Perché la porta subito si serra,

Né mai per essa si può far ritorno,

E cominciar bisogna un' altra guerra,

Perché una porta s'apre a mezzo giorno;

In guardia della qual nasce di terra

Un Toro ardito, ch' ha di ferro un corno

L' altro di foco, ognuno aguzzo, e crude

Tanto, che non vi val piastra, nè scudo.

### X L I V.

Quando pur questa fiera fusse morta, Che saria gran ventura veramente, Come l'altra, si chiude quella porta, E l'altra s'apre verso l'occidente: In guardia della quale il diavol porta Un'asinel con la coda tagliente, Com'una spada, e poi l'orecchie piega, E con esse, chi vuole, avvinghia, e lega.

#### XLV.

E la sua pelle è di piastra coperta,
Oro somiglia, e non si può tagliare,
Sin ch'egli è vivo, sta la porta aperta,
Com'egli è morto, mai più non appare:
Apresi l'altra, ch'è la quarta berta,
E come s'apre, là conviensi andare:
Questa risponde appunto a tramontana,
Quivi non giova ardir, nè forza umana,

## XLVI.

Un Gigante sopr'essa stassi altiero,
Che la difende con la spada in mano,
Che s' ucciso è da qualche Cavaliero,
Di lui nascon due altri in modo strano:
Poi due ne aascon, morendo il primiero,
Quattro dell'altro, e poi di man'in mano,
Otto del terzo, e sedici del quarto
Nascon' armati del lor sangue sparto,

## X L V I I.

E così crescerebbe in infinito
Il numero di questa strana rogna,
Lascia pigliar altrui questo partito,
Che non atai se non danno, e vergognas,
Il fatto proprio sta, com' hai sentito,
Pensa or tu, se pensar vi ti bisogna:
Molti altri Cavaliter vi sono andati,
Nè altrimenti in dietro mai rornati,

# CANTO DECIMOSETTIMO.

## XLVIII.

Se pure hai voglia di mostrar' ardire,
Io posso darti un' altro avviamento,
Meglio assai ti sarà meco venire
A tar' un' opra, onde sarai contento:
Sai, ch' altra volta te lo volsi dire,
E promettesti, se ben mi rammento,
Di venir meco, e con arte, e col brando
Liberar con quegli altri il Conte Orlando,

#### XLIX,

Stette Rinaldo sopra se pensoso,
Ed a colei niente rispondeva,
Ch' andare a quel giardin miracoloso,
Ad ogn' altra ventura anteponeva:
E non è fatto punto pauroso,
Per le gran cose, che sentite aveva;
Che quanto gli eran più dipinte sozze,
Țanto a lui più pareva andar' a nozze.

#### L,

Dall' altra parte la promessa sede
Alla Donzella, ch' or gliel ricordava,
Forte lo strigne, e già l' ora non vede,
Che trovi Orlando suo, che tanto amiva;
Ed oltre a questo ancora spera, e crede
Un'altra volta, come disiava,
Senza compagni, a quel giardin venire,
E dentro entraryi, e disfarlo, ed uscire,

#### LI.

Al secondo partito al fine inclina, E va con la Donzella, e' Cavalieri, Cavalcan forte di sera, e martina Per monte, e piano, e duri aspri sentieri; E già son giunti ove il bosco confina, Là dove quel giardino era l'altr' jeri Di Dragontina sopra la fiumana, Ch' ora è disfatto, e tutto è tetra piana.

#### LII.

Com' io vi disi, il giardin fu disfatto,
E quel palazzo, e 'l ponte, e la riviera,
Quando Orlando ne fu con gli altri tratto,
Ma Fiordelisa in quel tempo non v'era:
Però nulla sapea di questo fatto,
E trovat Brandimarte quivi spera,
E con l' ajuto del figliuol d' Amone
Trarlo con gli altri fuor della prigione.

#### LIII.

E cavalcando per la selva oscura,
Essendo il mezzo giorno già pasato,
Correndo ecco venir per la pianura,
Sopra un cavallo un'huom, ch'è tutto armato;
Il qual mostrava in vista gran paura,
Ed era il suo caval molto affannato,
Forte battendo l' uno, e l'altro sianco,
Tremava l' huomo, e'l viso ha tutto bianco.
Ogoum

## CANTO DECIMOSETTIMO.

41.

## LIV.

Ognun di lor di nuovo il domandava:
Ma colui non risponde alcuna cosa,
E pure spefso a dietro si guardava:
Pur finalmente in vocc paurosa,
(Perchè la lingua in bocca gli tremava)
Difse, mal' abbia la voglia amorosa
Del Re Agricane, e di chi lo sopporta,
Che per su' amore è tanta gente morta.

### L V.

Io fui , Signor, con molti altri attendato Ad Albracea, a combatter la Regina, Fu Sacripante del campo cacciato, La terra saccheggiata ando in rovina: Sol lo scoglio di sopra fu guardato, Ed ecco comparire una mattina La donna, che la rocca difendeva, E seco nove Cavalieri aveva.

#### LVI.

Tra' quali io riconobbi il Re Balano, Brandimarre, ed Uberro dal Lione, Ma non conosco un Cavaliero strano, Che di prodezza non ha paragone: Soletto tutti ci cacciò del piano, Uccise Radamanto, e Sarittone, Con altri cinque Re, che in altra guerra Non fur mai fatti simil colpi in tetra. Orl. Inn. Tom. II. D

## LVII.

Io vidi (e parmi averlo ancor negli occhi)
Tratre un rovescio al Re della Gottia,
Tagliolli il petto, e non par, che lo tocchi,
Le braccia tutte due gli mandò via:
Visto così, volsi efser degli sciocchi,
Ch' hanno sopra lo spron gran fantasia,
Dugento miglia son fuggito, e fuggo,
E fuggirò, che di fuggir mi struggo.

### LVIII.

E mai non mi terrò salvo, o sicuto,
Fin che non solo in rocca buona ascoso,
Leverò il ponte, e starò dentro al muro:
Queste parole dise il pauroso,
E per quel bosco ortibil, folto, e scuro,
Un volar via facea maraviglioso:
La bella donna, e quei compagni eletti
Si sono insieme a ragionare stretti.

### LIX.

E l'un con l'altro insieme ragionando, Compreser, che coloro eran scappati, E che quel Cavaliero, è l' Conte Orlando, Che fa quei colpi così disperati: Ma non sanno pensar come, ne quando, Ne da chi siano stati liberati, Se non che tutti quanti hanno un volere Di partirsi indi, ed andargli a redere.

## CANTO DECIMOSETTIMO. 4

## LX.

Fuor del deserto la diritta strada
Lungo il mar del Bacù miglior pareva;
Quella tenendo, in sul fiume di Drada
Videro un Cavalier, che indoso aveva:
L'armi sue tutte, ed al fianco la spada,
Una Donzella il caval gli teneva,
Perchè voleva allor montare in sel'a,
La briglia gli tenea quella Donzella.

#### LXL

Volta verso i compagni Fiordelisa,
Dise, se non m' inganna il mio pensiero,
E la memoria di quella divisa,
Quel che vedete, non è Cavaliero,
Ma una donna chiamata Marsisa,
Di cui nell' uno, e nell' altro emispero,
Nè anche in ciel, credio, cosa sia nata
Più fiera, più superba, e più arrabbiata.

## LXII.

Onde vi prego, e conforto a lasciare Questa-Gatta, ch' ha troppo duro artiglio, Sollicitate indietro ritornare, E credete al perfetto mio consiglio: Se non ci ha visti ancor pofsiam campare, Ma s' addofso ci ha posto il fiero ciglio, Non è rimedio alcuno al campo nostro: Sì che pensate bene al fatto vostro.

### LXIII,

Rise Rinaldo di quelle parole,
E'l veloce cavallo innanzi caccia;
Veder che cosa è questa al tutto vuole,
Figlia la lancia; e'l forte scudo imbraccia;
Era salito a mezzo il cielo il Sole,
Quando que' due si son già visti in faccia,
Que' due feroci, e valorosi cori,
De' quali il Mondo non avea migliori.

### LXIV.

Guarda Marfisa Rinaldo d' Amone,
Che le pareva un Cavalier' ardito,
Ed ha pensato già farlo prigione,
Ma il suo pensar l' andrà forte fallito:
Fermasi l' uno, e l'altro in l' arcione,
In se stesso raccolto, e ben' unito:
E questo, e quella il caval già voltava,
Quando il sul fiume un messaggio artivava.

### LXV.

Era un vecchio canuto, e molto antico,
E seco aveva forse venti armati,
Giunto a Marfisa, difse, il tuo nimico
Ci ha tutti quanti rotti, e fracafsati:
Morto Archiloro in men, ch'io non tel dico,
E mille pezzi fatti ne son stati,
Agrican fu, ch'uccise quel Gigante,
E strugge or le tue genti tutte quante.

## LXVI.

Il miser Galafron si raccomanda A te, e sol' ha in te la sua speranza, L' ultimo ajuto a te sola domanda, Per quel poco di vita, che gli avanza: O tu vieni a soccorerlo, o tu manda, Che'l ballo è giunto già alla sezza danza, Quello Agricane ha'l gran diavolo addosso, Senza il popol, ch' ha seco folto, e grosso.

### LXVII.

Diàe Marsia, io ti prego, timani Qui, sin che vengo, the verreò or' ora, Poichè costor m'han dato nelle mani, Te gli dò presi in un' ottavo d' ora: E poi se fuser tre mila Agricani, Ed in ajuto lor venisse fuora Tutto l'Inferno, c'l Mondo, c'l Cielo, e Dio, Non lo difenderà dal brando mio.

## LXVIII.

Nè più soggiunse la Vergine orrenda, .
Ma rivolta a quei tre superbamente, .
Vuol, che ciascun per discrezione intenda, .
Ch' è disfidato, e debbia efser valente: .
Ma perchè questa è troppo gran faccenda, .
Il Canto già finito non consente, .
E la voce già stanca, ch'io vi dica .
Quel, che ben fresco a dirvi arò fatica.



## CANTO XVIIL

I,

U1 farebbe Aristotile un problèma;
Che vuol dir che & donne, che son state
Famose al Mondo, e s'han proposto il tema:
D'efsere, o virtuose, o scellerate,
Tutte son state d'eccellenzia estrema
In quelle-cose, alle qual si son date.
Come dir, arme, stati, poesia,
Perfidia, ctudeltà, ribalderia.

#### II.

Quella Safo, Didon, Pentesilea, Quelle Semiramis, quelle Camille, Poi quella scellerata di Medea, E Progne, e Clitennestra, e Fedra, e mille, Mirra, Bibli, Erifille, e quella Altea Dall' altra parte-le savie Sibille, E Lucrezia, e Cornelia, e quelle tante Romane valorose, caste, e sante.

#### III.

E strana cosa renderne ragione,
Pur forse potria dirsi, che procede
Da natural loro imperfezione,
Che nel bene, e nel mal gli estremi eccede
La natura, ch' ha forte del buffone, e
Come quando fa nascer con un piede,
O con due teste un'huomo, o con tre manis,
E pezzati i cavalli, c' can balzani.

## IV.

È la donna animal da se imperfetto; E l'imperfezione è l'istromento; O per dit meglio è materia? e subbietto Dell' abbondanzia, o ver del mancamento: E da quelle due cose il mostro è detto: Laonde per finite il parlamento; Una donna eccellente in qualche cosa, Può dirsi creatura mostruosa.

## V.

Com' era per esemplo qui costei, Ch'aveva tanta forza, e tanto ardire: E voi donne, che questi versi miei O ver leggete, o ver state ad udire, Siate mastri, non bravi, come lei, Nè siate brutte, io non vo così dire, Ma d'anor, di virtu, di leggiadra, Ch'e'l più bel mostro, e'l più dolce, che sia.

### VI.

Or per tornar, Marsisa avea ssidato
Que' tre compagni, che tanto gli prezza;
Quanto s' avesse tre oche scontrato:
Mosse Prasildo con molta sierezza,
Benche Rinaldo fosse il più onorato,
E che toccasse a lui la volta sezza,
Pur senza domandarti altra licenzia,
Volta il cavallo, e vien con gran vecmenzia.

#### VII.

E nel scontrar, che fece la donzella,
Ruppe la lancie, e punto non l'ha mosa,
Anzi egli usci di fatto della sella,
E dette in terra una strana percossa;
Quella feroce donna, e non men bella,
Su presto, dise, ch'andar me ne possa,
E non tenga a disagio chi m'a spettta;
Ond' Iroldo ver lei mose con fretta.

### VIII.

Visto l'amico suo da quel troncone Spinto si stranamente traboccare, E dagli armati esser fatto prigione Prece del campo senza più badare. E ome l'altro, anch'ei votò l'arciones Ma or col terzo sarà più da fare, Perch'ha la pelle più dura, e la lana Da pettinare, e scorticar più strana.

### IX.

Una grossa asta portava Marssa
D'osso di nervo tutta fabricata,
Nel seudo azzutro aveva pet divisa
Una corona in tre parti spezzata:
La cotta d'arme pure a quella guisa,
E la coperta tutta lavorata,
E per cimier nel più sublime loco,
Un Drago verde, che gettava foco.

#### X.

Ed era il foco acconcio di maniera, Che dall' impeto acceso arde del vento, E quando in mezzo alla battaglia ell'eta Un l'ampeggiar facea pien di spavento, La maglia onde si veste, e la lamiera, È tutta fatta per incantamento, Ed era in somma armata in modo tale, Che non se le può far paura, o male.

### XI.

Il suo cavallo era il più smisurato,
Che giammai producefse la natura,
Era tutto rofsigno, e sagginato
Con gambe, testa, e coda nera, e scura;
Benchè non sia fatato, nè incantaro,
Fu di gran fotza, e fiero oltra misura,
E sopra lui la damigella forte
Verso Rinaldo va per dargli morte.
Orl. Ian. Tomo II. E

### XII.

Dall' altra parte il gran figliusi d' Amone Con una grossa, e disonesta lancia Ne vien' irato a guisa di lione, E colta l'ha nel mezzo della guartia: Ma com' avesse urtato un tortrione, Tanto la piega, e parsele una ciancia: L'asta in tronchi a'ando con gran romore, Nè vi fu pezzo d'un palmo maggiore.

#### XIII.

Giunse ella lui d' un colpo aspro, indiscreto Dinanzi all'elmo, con tanta tempessa, Che lo fece cader piegato a dricto, E tutta quanta gli stordi la testa: Petdè la damigella anche il su' abeto, Petchè si fracalsò fin'alla resta, In cento, e sei battaglic ov' era stata, Avera quella lancia conservata.

## XIV.

Or la ruppe in quel urto furioso,
E maraviglia ben se ne fece ella:
Ma parle caso più maraviglioso,
Che sia quel Cavalier rimaso in sella:
Laonde in arto superbo, e sdegnoso
Iratamente contra al Ciel favella,
Dice ingiutia a Macone, e Trivigante,
L'an chiamando poltron, l'altro furfante,

#### x v.

Per qual cagion, dicea, tenuto avete
Costui contra mia voglia in su l'arcione 3
A star in alto, molto savi sete,
E non venir qua giù tra le persone:
Rinaldo in questo, pien di rabbia, e set.
Di vendicatsi, al caval dà di sprone:
Ella che contra se venir lo vide,
Non lo stimando, altieramente ride.

#### X V L

Or perchè non fuggisti tu, sciaurato,
Mentre ch'ad altro il mio pensiero attese 3
Fail forse a posta, per elser pigliato,
Perch'altrimenti non trovi le spese:
Ma per mia fe, che se' male atrivato,
Ed hai le tue faccende mal' intese,
Che, com'io t'abbia quell'arme spogliare,
Via caccerotti a suon di bastonate.

### X V I I.

Coel parlava la donzella altiera:
Rinaldo a sue parole non dà mente,
Che cicalar non vuol con quella fiera,
Ma fa risposta col brando tagliente:
E con un colpo, che le tira, spera
Mandarla in pezzi fra la morta gente,
E sopra l'elmo con Frusbetta mena,
Marisz non senri quel colpo appena.
E ij

## X VIII.

Nè per esso si muove punto, o muta, Ma di lei è un tal di mano uscito, Che'l mento dar gli fe su la barbuta, Cala nel scudo, e tutto l'ha partiro: Piastra nè maglia punto non l'ajuta, Crudelmente nel fianco l'ha ferito, Quando Rinaldo vede il sangue ch'esce, L'ira, l'orgoglio, e l'animo gli cresce,

### XIX.

Non gli avvenne mai più così stran caso,
Anzi pericoloso, non pur strano:
Getta lo scudo, che gli era rimaso,
E per ferir la donna alza la mano:
Sbufla, com'un caval, l'ira pe'l naso
Il feroce Signor di Mont' Albano,
Leva a due man ferendo il brando nudo,
E per terra le manda in pezzi il scudo,

## XX,

E sopra il braccio manco la percose, Si che le fece abbandonar la briglia: Or questo colpo alquanto la commosse, E ne prese terrore, e maraviglia: In su le staffe con le guance rosse, Anzi pur tutta nel viso vermiglia, Dritta, in quel tempo un colpo gli tirava, Che il Principe il secondo raddoppiava.

### XXI.

Petché non stava il buon compagno a bada, Anzi dava del buon per farle gioco: Essi incontrata l'una, e l'altra spada, E gettarno ambedue faville, e foco: Non si può dir, che tagli, ma che rada Ciascuna d'else, ma Frusberta un poco, Anzi prevalse assai, che l'altra affettra, E più d'un palmo ne mandò per tetta.

## XXII.

Quando Marfisa la vide troncata, Che la tenea per una cosa fina, E fu da lei sommamente stimata, Così com'è tagliata, la rovina Sopra Rinaldo, come disperata: Ma e' che di schetmire ha la dottrina, Con gli occhi aperti molto ben l'attende, E ben da lei si guarda, e si difende,

## XXIII.

Menò la damigella un colpo in questa, Credendo averlo colto alla scoperta, Che se'l coglieva ben, non sol la testa, Ma la persona ancor gli archbe aperta: Ei ch' ha la vista a maraviglia presta, Da bafso si ricolse con Frusberta, E giunse il colpo nella destra mano, Tal che cader le fece il brando al piano.

#### X X I V.

Quando ella vide la sua spada in terra, Non è si fiera una furia infernale, Il caval con gli sproni ambedu' afferra, Urta Rinaldo a guisa di cinghiale: E col viso avvampato un pugno setra, Dal lato manco il colse nel guanciale, Cioè, gli dette un colpo nella guancia. Ch' afsai minor fu il scontro della lancia,

## X X V.

Turpin qui mette una certa novella, Ch'io credo, cile se l'abbia fatta a mano, Petché si dice, che tenea favella All' eccelso Signor di Mont' Albano: Ed attaccogli questa campanella, Di dir, che questo pugno fu si strano, Che per ambe l'orecchie il sangue versa, E stette un pezzo, come cosa persa.

## XXVI

Fuor di se stesso, pallido, anzi nero,
Ancor che non cadesse dell'actione,
E che quel velocissimo destriero
Fugge, come s'a fianchi abbia lo sprone:
Io non vo' disputar, se dice il vero,
O pur se falsamente glie l'appone,
Perchè egli era Arcivescovo, bisogna
Credergli, ancor che dica la menzogna.

55

## XXVII.

Marsia stupesatta alzò le ciglia,
Vedendo quel caval così fuggire,
Poi torna indietro, e la sua spada piglia,
E poi Rinaldo si mette a seguire:
Ma egli è già discosto quattro miglia,
E come prima si può risentire,
Verso Marsia volta con gran fretta,
Deliberato far la sua vendetta.

## XXVIII.

Di sangue si sentiva pieno il viso, Ed a se stefso dicea villania, Perché non t'ha colei più tosto ucciso, Albergo, e nido di poltroneria ? Vorrat, che mai di te sia detto, e riso, Che quel da chi tu fuggi, donna sia, Orlando, che direbbe, o Ganellone Se fuíse adelso qui, tristo, poltrone ?

## X X I X.

Così dicendo, e spinto dal furore,
Torna verso Marfisa com'un vento:
Ma a me bisogna dir del Senatore,
Che della donna al gran comandamento,
Cha lui di quel di Carlo era maggiore,
Si mosse, e dette a quella gente diento,
Al vecchio Galafron porgendo ajuto,
Il qual con le sue schiere cra perduto.
E iv

56

## XXX.

Chi lo vedesse intrar nella barusta,
Ben lo giudicherebbe quel che egli era,
Fa d'ogni cosa un fascio, e sossia, e sbusta:
Non si vede più ritta una bandiera:
Cominciasi una grossa ortibil zusta,
Fuggia degli Indian prima la schiera
Per valli, e per campagne in abbandono,
Sempre loro i nimici appresso sono.

## XXXI.

Era cosa a veder dolente, e pazza,
Come a scavezza collo ognun' andava:
Il vecchio Galafron la Puglia spazza,
Più che gli altri, gli sponi adoperava:
Torna or cli fugge, e chi moriva ammazza,
E fugge quel, che poco anzi cacciava,
Tanto c'l valor, l' ardir, la gagliardia
D' Orlando, e della forte compagnia.

## XXXII.

Siccome, poichè l' impeto, e'l furore
Di Garbin, d Scirocco, o d'altro vento,
Da mezzo di soffiando, lo splendore
Del Sol, con spesi nugoli hanno spento,
Da Tramontana poi molto maggiore
Si leva quel di Borea, e davvi drento,
I nugoli stan fermi, poi fuggire
Si veggon' in un tratto, anzi sparire.

## X X X I I I.

Tali i nimici del Re Galafrone
Fuggendo innanzi al drappel valoroso,
Adrian, Brandimarre, e Chiarione,
Ed Uberto, ciascun più furioso
Ne fanno un fiacco, una destruzione,
Che'l sangue corre giù pe'l prato erboso:
Prima il Re Poliferno, e poscia Uldano
Da Brandimarte far gettati al piano.

## XXXIV.

Orlando, ed Agricane un' altra volta Hanno insieme attaceata la battaglia, Ed alla rabbia ben la briglia sciolta, L'arme l' un l' altro a pezzo a pezzo taglia: Agrican vede la sua gente in volta, E non può darle ajuto, che le vaglia, Perocch' Orlando tanto stretto il tiene, Ch' attendere a lui sol tutto conviene.

## x x x v.

Onde fece da se pensier di trarlo
Fuor della calca in solitario loco;
Dove fintio ch'abbia d'ammazzarlo,
Tornar libero possa al fiero gioco;
Chè mentre il Conte è vivo non può farlo,
Ma come sarà morto stima poco
Tutta la gente d'India, e Galafrone,
E con questo pensier strigne lo sprone.

## XXXVI.

Anzi gli sproni, e mostra di fuggire,
Correndo per la bella ampia pianura:
Non pensa Orlando quel che voglia dire
Questo suo corso, e lo stima paura;
Onde egli anche si mette dietto ad ire,
E già son giunti ad una selva oscura,
In mezzo della quale, e fsendo piana,
Circondava un bel prato una fontana.

## XXXVII.

Fermossi il Re Agricane a quella sonte, E smonto, per alquanto riposare, Ma non si tolse l'elmo dalla fronte, Nè arme alcuna si volse spogliare: Non stato quivi molto, eccori il Conte, Che come l'ebbe visto, dise, c' pare Cavalier, che da me tu si singgito, E dianzi ti mostravi così ardito.

#### XXX VIII.

E vergogna non hai, sendo soldato,
Di fuggite da un sol 1 forse credevi
A questo modo d' elserti salvato:
Ma pensar di ragione anche dovevi
Ch' egli è pur meglio a motir' onorato,
Che patir, che l' onor la vita levi,
La qual sol de' risti huomini è refugio,
E chi ben può morir, non cerchi iudugio.

## XXXIX.

Montò a cavallo il Re principalmente, E poi volto ad Orlando, gli diceva, Tu se' per certo un'huom forte, e valente, E da me non ti campa altro, nè leva, Che'l tuo valore, e quel gentil presente, Ch' oggi, che'l popol mio si distruggeva, Così cortesemente mi facesti, Quando ch'io l' ajutassi, permettesti

## XL.

Questo la vita mi ti fa lasciare,
Però più non mi dar fastidio, o inciampo,
Questo la fuga mi fe simulare,
Ch' altro rimedio non erà al tuo scampo:
Se'l capo meco pur ti vuoi spezzare,
Perderai finalmente l'armi, e'l campo,
Ma siami testimonio il Cielo, e'l Sole,
Che della morte tua mi pesa, e dole.

## X L I.

Ridendo il Conte, con sembiante umano, Quasi di lui pietoso fuse fatto, Dise, Signor, tanto mi par più strano, Quanto ti veggo più gagliardo, e adatto, Che sarai morto senz' elser Cistiano, E con lo spitto il corpo fia disfatto, E mi parrebbe far troppo alto acquisto, Se tu venisi alla fede di Cristo.

### XLII.

Dise il Tartato Re, guardandol fiso, Certo se se' Cristiano, Orlando sei, Chi mi facesse Re del Paradiso, Con questa grazia non la cambierei: Ma per or ti ricordo, e dotti avviso, Che non mi parli di cose di Dei, Perchè predicheresti un' anno invano, Disenda ognuno il suo, sol brando in mano.

## XLIII.

E detto ciò, la spada tratta afferra, E furiosamente Orlando afiale: Ecco di nuovo attaccata la guerra, Guerra, ch' al fin per un sarà mortale: Di nuovo i pezzi d' arme vanno in terra: Duraron senza farsi molto male, Da mezzo di, fin alla scura notte, Onde le rifse lor furno interrotte.

## XLIV.

E poiche I Sole ebbe passato il monte, E cominciossi il Cielo a far stellato, Verso Agrican su primo a dire il Conte, Or che farem, poiche I giorno è mancato ? Disse Agricane, intorno a questa sonte Ambedue poserem su I verde prato, E domattina, al ritornar del giorno, Alla guerra anche noi farem ritorno.

## CANTO DECIMOGITAVO. 61

#### XLV.

Così d' accordo, del cavallo sesse Ciascuno, e lega il suo, dove gli piace, Poi sopra l' erba fresca si disuse, Come fusse fra loro antica pace: Vicino il luogo l' uno all' altro prese, Orlando presso al fonre in terra giace, Agricane alla selva più vicino Corcato stassi sotto un' alto pino-

#### X L V I.

E l' un con l'altro insieme ragionando Di cose belle, e ben degne di loro, Con gli occhi volti al Giel, diceva Orlando, Questo è certo un bellissimo lavoro, Mediante il quale Iddio ci va chiamando, A contemplare, e goder quel resoro, Ch' è di questo più bel tanto, e maggiore, Quanto questo è fattura, e quel Fattore.

## XLVII.

Difse Agricane, io m' accorgo ben' io, Che ru vuoi della fede ragionare; Io non so che si sia ne Ciel, ne Dio, Nè mai, sendo fanciul', volsi imparare: Ruppi la testa ad un maestro mio, Che pur' intorno mi stava a ciasciare, Nè mai più vidi poi libro, o scrittura, Ogni maestro avea di me paura.

## 62 LIBRO PRIMO XLVIII.

Laonde spesi la mia fanciullezza In cacce, in questo gioco d'atme, e quello: Nè pare a me, che sia gran gentilezza Stare in su i libri a stillarsi il cervello: Ma la forza del corpo, e la destrezza Conviene a Cavalier nobile, e bello: Ad un Dottor la dottrina sta bene, Basta agli altri saper quanto conviene,

### XLIX.

Rispose Orlando, anch'io dalla tua tegno, Che l'armi son dell' huomo il primo onore; Ma nongià, che'l saper faccia un men degno, Anzi l' adorna, com' un prato il fiore; E parmi un' animale, un sasso, un legno Chi qualche volta non rivolge il core. Al suo Signor, che l' ha fatto, e creato, Nè con la mente almen mostra esser grato, L.

Dise Agricane, egli è discortesia
Combattendo con uno aver vantaggio:
Io t' ho scoperto la natura mia,
Tu se' troppo per me saccente, e saggio,
Se più parlassi, non risponderia,
Dormi, se vuoi, sotto a cotesto faggio,
E se pur di parlar prendi diletto,
D'arme, o d' amore a ragionar t' aspetto,

E prima, ch' altro parli, ti domando Di grazia, che mi facci consolato Di dir, se se' quel valoroso Orlando, Ch' oggi è pel Mondo tanto nominato: E petche qua ti trovi, e come, e quando, E s' ancor mai se' stato innamorato: Perche ogni Cavalier, ch' è senza amore, Se ben par vivo, è vivo senza core.

## LII.

Rispose il Conte, io sono Orlando, e sono Imamorato, così nonfus' io, Chè per questo la vita in abbandono, E la mia patria ho messa, e quasi Iddio: A quella del mio core ho fatto dono, Quella è tutto il mio bene, e'l mio disio, Che nella rocca d'Albracca è serrata, Per cui tu hai tanta gente menata.

## ŁIII.

E le fai tanta guerra, e la vuoi morta, Non so se l'abbi torto, nè ragione, So ben, che mentre la vita mi porta, Mentre ch' io arò senso, e discrezione, Non entrerai mai dentro a quella porta: Io son già stato armato in su l'arcione, Or per l'onore, or per la fede mia, Or ci stò per amore, e gelosia,

### LIV.

Poichè da quel parlare ha il Re raccolto, Ch'Orlando èquesto, e ch'Angelica amava, Tutto mutossi da quel ch' era in volto, Ma la notte mostrar non lo lasciava: Piagneva, e sospirava, come stolto, L'anima, c'l spirto, c'l petto gli avvampava, E tanta gelosia gli entra nel core, Che non è vivo il misero, e non more.

#### L V.

Ed ebbe voglia Orlando d'assaltare;
Poi pur con la ragion s'è moderato;
E dise, or tu ti debbi ben pensare,
Che, come in Oriente il di sin nato,
Fra noi la guerra s'abbia a terminare,
E che motto un di noi resti in su'l prato,
Ma ben ti pregherei, che tu lasciassi,
Che quella bella donna io solo amassi;

### LVI.

Io non posso patire, essendo vivo;
Ch' altri meco ami mai quel viso adorno;
Un di noi due convien, che resti privo
Della vita, o di lei, com' egli è giorno,
Altri nol saprà mai, che questo rivo,
E questo bosco, che lo cigue intorno,
Che l' abbi rifiutata, e farai cosa
Cortese, liberal, saggia, e pietosa
Rispose

### LVII.

Rispose Orlando, quel ch'io mai promessi, .
Volsi sempre osservar mentre potei:
Ma se quel, ch' or mi chiedi, io promettessi,
E lo giurassi, non l'attenderei;
Così saria, come se mi togliessi
I membri ad uno ad uno, e gliocchi miei,
E mi facessi viver senza core,
Facendomi lasciar si bello amore.

## LVIII.

Agtican, che di rabbia si divora; E di martello, e di furia, e di stizza, Quantunque mezza notte fuse ancora, Senza risponder' altro, in piè si rizza: Salta a cavallo, e trae la spada fuora, La discordia, e'l furore il foco attizza, Adirato, fremendo, e bestemmiando, Superbamente ha disfidato, Orlando,

### LIX.

Era già il Conte in su l'arcion salito, Perchè, come si moss il Re possente, Per gelosia di non esser tradito, Di terra si levò subitamente: E di nuovo rispose al pazzo invito. Che gli pareva forte impertinente: Se potessi lasciarla, non vorria, Diceva, abbila pur per altra via. Ord. Im. Tomo II.

## LX.

Come in mar la tempesta, e la fortuna, Cominciaro l'afsalto i Cavalieri, Nel verde prato per la notte bruna Urtansi addofso l' un l'altto i destrieri, E si scorgon' al lume della Luna: Ma s'egli han tantafretta, e son si ficri, Che sendo notte non voglian dormire, Così non vo' far io, ma vo' finire.





# CANTO XIX.

I.

IMMI, ti prego, Amor, s'io ne son degno;
Che cosa è questa tua? che pensi fare,
Che al primo togli il cervello, e l'ingegno,
E pazza fai la gente diventare?
Forse chi t' insegnò di trarre a segno
Con quel tu' arco, a non voler' errare,
Ti ditse, che la vera maestria
Era, dar nella testa tuttavia.

### I I.

Questo era il colpo maestro, e mortale, Che trovava la via per gli occhi al core, Contra cui tempo, ne luogo non vale, Ed un bel viso ha in se tanto valore, Ch' amar si fa, quantunque faccia male, E questa bizzaria si chiama amore: Questo dolce, agro, amabil, brusco, acerbo Piacevol, dispettoso, umil, superbo.

68

### III.

Amor non mi risponde, ond' anch' io taccio; Che cercar gli altrui farti non conviene; Pur di non dir quel poco ch' io ne straccio Di buon, non mi terrebbon le carene: Orlando ch' è incappato in questo laccio Pur conoscea, che non faceva bene: E di se si vergogna, e si riprende; Ch' una fanciulla combatte, e difende.

### ı v.

Dove prima combatter per la fede, Per l' onor suo, pel suo Signor er' uso, E consessava, che i termini eccede Della ragione, e ch' egli era un' abuso: Tutta via quel che sa, sar ben si crede, Tanto gli ha l' intelletto almor consuo, E com' io dissi, contra ad Agricane Corre, com' arrabbiato all' altro un cane,

#### v.

Fra l'altre egregie sue, su questa un' opra Egregia molto, un forte satto, e duro, Qui l'estremo valor si mostra, e adopra, Benché sia per la notte il Cielo oscuro; Non bisogna però ch'alcun si scuopra, Ma ben si guardi copetro, e sicuro, E difeso di sopra, e d'ogni intorno, Come se susse il Sole a mezzo giorno.

### CANTO DECIMONONO.

### VI.

Combatteva Agrican con più furore, Il Conte pur più senno adoperava, Combattuto hanno già più di cinque ore, L'aurora di Levante fuor spuntava, E fa col lume l'ira lor maggiore: Il superbo Agrican si disperava, Che tanto Orlando contra gli durasse, Onde un colpo crudel fra gli altri trasse,

### VII.

Mena a traverso un colpo disperaro, Tutto lo scudo com' un latre t glia, Ferir lui non pote, perch' è fataro, Ma ben gli paísa la piastra, e la maglia, E non gli lascia riavere il fiato, Tanto quella percosa lo travaglia, Sopra l' altre ch' avesse mai moleste, Che gli ha fiaccati i nervi, e l' disa peste.

### VIII.

Ma più feroce per questo, e più ardito
Batte il nimico con maggior fierezza;
Giunse lo scudo, e tutto l' ha partito
Tutto l' usbergo gli fiacasa, e spezza;
E nel fianco smistro l' ha ferito,
E fu il colpo ctudel di tanta asprezza,
Ch' oltre al scudo partito, ch'ho già detro;
Tre coste appresso gli tagliò del petto.

### X.

Come rugge il Lion per la foresta, Ferito dall' ardito cacciatore, Tal' il fiero Agrican con più tempesta Rimena un colpo, e con maggior furore e Giunse nell' elmo a travetso alla testa, Non ebbe il Conte mai tanto dolore, Si privo è d' ogni senso, e conoscenza, Che non sa, se egli ha capo, o s'egli è senza.

#### Х.

Non vede lume, e non ode, o non sente, E l' una, e l'altra orecchia gli sonava, Il caval spaventato pazzamente, Fuggendo intorno al prato lo portava: E sarebbe caduto finalmente, Se troppo in quello stato dimotava, Ma sendo per cader, quel fu cagione Di svegliarlo, e tenerlo in su l'arcione:

### X I.

E venne di se stesso vergognoso-Dipor, che nel suo senso fu tornato, Come a tornat (dicca) sarai tu oso Alla tua donna, che se' svergognato ? Or non sai tu, che quel viso amoroso Per fornir questa guerra t' ha chiamato ? Che conto alla padrona tua datai 'Se meglio opratti, o non puoi, o son sai ?

### CANTO DECIMONONO. 71

#### XII.

A loggia m' ha costui due di tenuto, Ed è un solo, e non è già Gigante; Peggio l' ultimo di, che l' primo ho avuto. Ecco le prove del Signor d' Anglante: Ma non sia io nel Mondo mai veduto, E muoja allo spedal, com' un furfante, Indegno d' esser detto più soldato, Se mi parto di qui non vendicato.

### XIII.

Quest' ultimo parlar non su già inteso,
Che le parole in un monte trabocca,
Pare il fiato un vapor di soco acceso,
Che gli esce suor del naso, e della bocca:
Guarti, Agrican, se non se' ben diseso,
Questo è s' ultimo stual, che morte scocca,
La spada, che dell' altre eta maestra,
Tira un rovescio in su la spalla destra.

### XIV.

E dalla spalla nel petto declina,
Rompe l' usbergo, e taglia il panzerone,
Benchè sia grosso, e di una maglia fina,
Tutto lo spezza insi unto al gallone:
Non fu veduta mai tanta rovina,
Scende la spada, e giunse nell' arcione,
Ch' era d'osso, e di ferro intorno cinto,
E suda lei in due pezzi in terra spinto.

### x v.

Dal lato destro all' anguinaglia manca
Tagliato fu quel Re feroce, e forte,
Fugge la vista, e la faccia s' imbianca,
Che già venuta è l' ora della motte;
Con la voce impedita, affilita, e stanca,
E quanto più parlar poteva forte,
Chiese al Conte battesimo, e perdono,
A Dio col core umiliato, e buono.

### X V I.

Dicendo io credo la fede di Cristo,
E la Maestà sua div-tamente,
Prego, che s'io son stato al Mondo tristo,
Per ignoranzia, e non malignamente,
Si degni farmi far del Ciel' acquisto,
E cambiar seco la vita presente,
E prega tu, che 'l tuo pregar gradito
Pia verisimilmente, e più esaudito.

### X VII.

Piagne Agrican, ch' al Mondo sl altiero, È verso il Cielo il viso tien levaro, Poi dise al Conte Orlando, Cavaliero, Sappi, che tu hai oggi guadagnato Il più gentile, il più tranco destriero, Che mai fulse nel Mondo cavalcato, Pu tolto ad un guerrier di condizione, Che nel mio campo al ptesente è prigione. Ma

### XVIII.

Ma io più non mi posso sostenere, Sento già la mia barca giunta in porto, Di me pietà, ti prego, vogli avere, E battezzarmi prima, ch' io sia morto: Non può il Conte le lagrime tenere, Ed è pien di cordoglio, e di sconsorto, Nè sa formare accenti, nè parole, Ma tacito fra sè geme, e si duole.

### XIX.

Piena avendo di lagrime la faccia, Scende di Brigliadoro in terra il Conte, Recasi il Re ferito nelle braccia, E ponlo su la sponda della fonte; E pregando, lo bacia, e stretto abbraccia, Che l'ingiurie pasate siano sconte, Non potendo dir sì, china il Re il collo, Ed Orlando con l'acqua battezzollo,

### X X. ~

E poiché finalmente gli ha trovato
Il viso freddo, e tutta la persona;
Onde il giudica in tutto trapafsato,
Pur sopra quella sponda l'abbandona;
Così com' era tutto quanto armato;
Col brando in mano, e con la sua corona:
Poi verso il suo caval volto lo sguardo,
Gli par raffigurar, che sia Bajardo,
Orl. Inn. Tomo II.
G

#### - X X I.

Ma ben' immaginar non si poteva,
Come quivi poresse esser condotto,
Ed anche la coperta il nascondeva,
Che dal capo al tallon gli andava sotto:
Pur di chiarirsi al fin si disponeva,
E verso lui ne va per fargli motto,
Dicendo, o ch'egli e quello, o che'i somiglia,
E s' egli è, certo a' ho gran maraviglia.

### XXII.

E su questo pensier bramoso, e caldo, Com' ho detro, ver lui fa vista d' ire, Il caval, che 'l conosce, non sta saldo, Ma vagli incontro, e comincia a nitrire: Dimmi, caval gentil, ch' è di Rinaldo, Dove sta il Signor tuo, non mi mentire. Coral parole il Conte gli diceva, Ma l' animal risponder non poteva.

### XXIII.

Non aveva il caval parlar' umano,
D' ogni altro senso era stato dotato,
Sopra vi monta il Senator Romano,
Che l' aveva più volte cavalcato:
E poi, che preso ha Brigliadoro a mano,
Senza più aspettare, esce del prato,
E paísando oltre per la selva folta,
Un gran tomor da una parte ascolta.

### XXIV.

Onde subito lega Brigliadoro,
Ed ei sopra Bajirdo resta in sella:
Or voi dovete, saper, che coloro,
Che in quel bosco si spezzan le cervella,
Son tre Giganti, ed han molto resoro,
E sopra ad un cammello una donzella
A l'Isole lontanna a forza presa,
Con esi un Cavalier fa gran contesa,

### X X V.

Il quale è di soperchia forza, e lena; E per tor lor colei molto travaglia, Un de Giganti la donzella mena, E gli altri due con elso fan battaglia: Arete poi la cosa chiara, e piena, Adelso di sapetla non vi caglia, Che cornar mi bisogna a dietro un paíse A raccontati lo strepito, e Il fracasso

### XXVI.

Del campo d' Agrican, che come difsi,
Tener più non lo può forza, nè arre,
Come s' avesse aperti mille abbisi
Addosso sugge in rotta in ogni parte;
Vorrebbe, che la terra l' inghiorissi,
Dietro è loro Adriano, e Brandimarte;
Rimbomba il Cielo, e del fiume la foce
Di strepiro, di tuon, d'ortenda voce.

### XXVII.

Gente infelice, che non ha governo,
Poich' è perduto il suo forte Signore,
Il qual più non vedranno in sempiterno,
Fugge via senza capo, e senza core,
E van tutti alla volta dell' Inferno il
It vecchio Galafron pien di furore,
Senza pietà, senza compassione,
In suga, in caccia, in mal'ora gli pone.

### XXVIII.

Seguitando lo strazio dispietato,
Son giunti già dov' è l' alloggiamento
Del misero Agricane sventurato,
Che tratto fu per terra in un momento:
Il Duca Astolfo quivi hanno trovato,
E que' due, che con lui son presi drento
Il Re Balano, e quel d' Albarossa,
Tutti lieti or, ma mal contenti pria,

### XXIX.

E tutti tre, siccom' eran legati,
Ad Angelica fur condotti avanti,
La qual Signorilmente gli ha onorati,
Che ben gli conosceva tutti quanti:
E poichè futno sciolit, e scatenati,
Signor (difse la donna) alti, e prestanti,
Sommamente da me graditi sete
De' gran servigi, che fatti m' avete,

### XXX.

Diceva Astolfo, io qui star più non posso, Se vendetta non so, non son contento. Di quella gente, che mi venne addosso, E ni gettò per tetra a tradimento: Tutto quel campo non m' arebbe mosso, Col fiato com' un lume l' arei spento, Da quel falso Agrican tradito fui, Ma ben ancor farò conto con lui.

### XXXL

Balano, ed Antifor, ch' etan presenti Mentre si fattamente il Duca brava, E non lo conoscevano alttimenti, Ognun fuor d' intelletto il giudicava: Dipoi con atti grati, e riverenti D' armatsi qualche modo domandava, Nel castello era molta munizione, Onde s' armato, e montato in accione.

### XXXII.

Astolfo prima uscl fuor delle mura, E cominciò a sonar forte il suo corno, Ben par' un Cavalier senza paura, Sì bene sta a cavallo, ed è sì adotno: Or de' suoi pari amica la ventura, Più che giammai, lo favori quel giorno, Che proprio in su la strada risconttava Un che la lancia, e'l arme sue potrava.

G iij

### XXXIII

Quell' armadura, che vale un tesoro.

Un Tartaro poltron portava via,
E'l suo bel scudo, e quella lancia d'oro,,
Quella lancia, che fu dell' Argalia:
Il Duca gli urta addoso com' un toro,
Tutto il passo, come di pasta sia,
Eadde morto colui senza dar crollo,
Astolso scesse in terra, e disarmollo.

### XXXIV.

E poi con quella lancia benedetta
Dà fra quella canaglia, e fa gran prove;
Petchè smarrito ognun, quanto può, netta,
Ma la crudel battaglia faisi altrove;
Rinaldo, e quella forte giovanetta:
Combattuto han dell' ore più di nove,
E tutta via rinforza la battaglia,
Che la forza, el valor d'ambi s'agguaglia.

### XXXV.

Verso Occidente già chinava il giorno, E non ha punto l' un l'altro avanzato, Non ha Rinaldo pezzo d' arme intorno, Che non sia rotto, infranto, e fracassato: Pargli la sua vergogna grande, e scorno, In eterno si tien viruperato, Ch' una donna lo tenga tanto a danza, E più perde con lei, che non avanza.

### CANTO DECIMONONO.

### XXXVI.

Dall' altra parte è più di lui turbata'
Marfisa, e più l'indugio la molesta;
E non vorrebbe al Mondo efete mai nata,
Poichè contro costui santo le resta:
Perduto ha 'l scudo, e la spada troncata,
E tutta la persona rotta, e pesta,
Benchè le carni non abbia tagliate,
Che le difendon quell' armi incantate.

### XXXVII.

Mentre che l' un con l' altro si feriva,
Nè l' un vantaggio, o l' altro aver presume',
La dolorosa gente, che fuggiva,
E giunta sopra lot preso a quel fume,
E dietro Galafton, che gli seguiva
Con tanta rabbia, che non vede lume,
Fermossi ivi a guardargli stupefatto,
E Marsisa conobbe al primo tratto.

### X X X VIII.

Ma non conobbe quel da Mont' Albano".
Che visto non l' avea più ch' al presente
Pur gli par ch' al menar de coloji strano;
Debbia efser' huom generoso, e valente:
Poi guarda, e scorge il caval Rabicano,
Che fiu del suo figliuol morto in Ponente,
Uccisel Ferran, s' a mente avere
Quel ch' io ho detto, tenuto, e tenete,
G iv

### XXXIX.

Onde il misero vecchio in furia entrava,
Come si fu di quel cavallo accorto,
E l' Argalia per nome alto chiamava,
Figliuol, diceva, unico mio conforto,
Ch' afsai più che la vita mia r' amava;
E questo il traditor, che mi t' ha morto 1
Questo è quel traditore, a naso il sento,
Che ti tolse la vita a tradimento.

### XXXX.

Ma squartato sia io, e dato a' cani; E sia l' anima mia sepolta, e spenta; Se della morte tua mai fra' Cristiani Vantando più s' andrà ch' altri lo senta: Così dicendo, e col brando a due mani, Sopr' al Signor da Mont' Alban s'avventa, E lo ferisce con tanta rovina, Che sopra 'I collo a Rabicano il china.

### XXXXI.

Vedendo con sì poca discrezione
La donna il fatto suo colui turbare,
Forte s' adita, e parle ch' a ragione
Si possa dell'ingiuria vendicare:
Corre turbata addoso a Galafrone:
In questo Brandimarte ecco arrivare,
E con esso Antifor d' Albarossia,
Che nessun sa chi quella donna sia;

### CANTO DECIMONONO.

#### XLII.

Non per donna, ma maschio Cavaliero Dell' esercito Tattato l' han presa, E visto farle un' afsalto si fiero, Del vecchio Re si posero in difesa: Che già l' aveva tratto del destriero Quella superba di furore access, È se la punta aveva la sua spada, Morto lo distendeva nella strada.

### XLIII. .

Ucciso rimanea quel vecchio avaro, Che già fuor della sella era caduto, Ma Brandimarte vi pose riparo, Ed Antifor, che giunse a dargli ajuto, Benché costafse all' uno, e l'altro caro, Giunse prima Antifore, e fu abbattuto, E da Marfisa d' un colpo ferito, Che cadde alla campagna tramortito.

### XLIV.

Asia: su piú da far con Brandimarte, Che da lei era poco differente, Ha meglio il Cavalier di guerta l'arte, Quell' altra indiavolata è più possente: Il Principe a veder si trae da parte, Che nella testa il colpo ancor si sente: E vuol pigliare alquanto di ristoro, Per poi tornare al suo primo lavoro.

### XLV

Fermo la fiera zussa contemplava,
E chi s' adopra meglio, o egli, o ella,
L' uno, e l'altro valente giudicava,
Pur più forre stimava la donzella:
Di terra in questo Antisor si levava,
E ad un tratto rimontava in sella,
E secto Galafron, ratti ne vanno
Per sare a quella donna scotno, e danno.

### XLVI.

Ecco venire Uberto dal Lione,
E'l forre Re Balano allora e giunto.
Il Re Adrian, l'ardito Chiarione,
Che tutti quanti artivano in un punto:
Seguitan tutti il vecchio Galafrone,
Tre Re, tte Cavalier, piglian l'afsunto
Di scavalcar la donna disperata,
Ch' ancor con Brandimarte era attaccarà.

### X L V I I.

Com' un cinghial' in caccia fra' mastini:
Si volta intorno adirato, e rabbioso,
E nella brutta fronte articcia i crini
E pien di schiuma hail dente, esanguinosor.
Lampeggian foco gli occhi piccolini,
Le setole alza, e senza alcun riposo
La fiera testa obbliquamente mena,
Chi più s' appressa ne porta la pena.

## Canto Decimonono. 8

#### XL VIII.

Tal questa donna sopr' ogn' altra fiera,
Anzi fiera sopr' ogni creatura,
Un combatter faceva di maniera,
Ch' a più d' un par di lor mess' ha paura:
Già più di trenta sono in una schiera,
Contra tutti ella combattendo dura,
Cresson' ognora, e già son più di cento,
Ella quanti più son, più vi dà drento.

### X LIX.

Al Peincipe, che 'l gioco sta a guardare,
Par che la donna pur riceva torro,
Ed a lei difse, io ti voglio ajutare,
Se ben dovelsi rimanerci morto:
Quando Marfisa lo sente artivare,
Ne prese nel cor suo molto conforto,
E difse, Cavalier, poiche se' meco,
Non stimo il Mondo, e'l Ciel se fuíse secos-

#### L.

Così dicendo la erudel donzella
Dà tra coloro, e prima tocca Uberto,
E tutto l' elmo in testa gli sfracella,
Truova lo scudo, e tutto glie l'ha aperto:
E fecelo cader fuor della sella,
Non valse al Re Balano esser' espetto,
Marsisa con le man l'elmo gli afferra,
Leval d' arcione, e lo trac contra terra-

### LI.

Fe maggior prove Rinaldo d'Amone, Ma non puossi ogni cosa raccontare, Con esso s'affrontaro altre persone, Turpin non l'ha volute nominare: Cinque ne fesse insin sotto al gallone, Ed a sette la testa se cascare, Dodici colpi se fuor di misura, Onde a ciascun di lui venne paura.

### LII.

Ma cresceva ognor più la gente nuova

E addosso a lor due tutta abbondava,
Che que' di dietto non han fatto pruova
Di quel ch' a que' dinanzi si mostrava:
Voi non farete, che di qul mi muova,
Iratamente Marssa gridava,
Io vi lascio il mio Regno, e vommi a spaso,
Se mi fate di qui muover' un passo.

### LIII.

Veniva in questo lungo la riviera
Gian gente forestiera, e peregrina,
Quella corona rotta han per bandiera,
Ch' eta l' impresa della lor Regina:
Fd eta di Marfisa questa schiera;
Che spronando ver lei ratta cammina
Per far della Signora sua difesa,
Che temon di trovarla, o morta, o presa.

### CANTO DECIMONONO. 85

#### LIV.

Or qui si cominciò nuova battaglia, Son state tutte l'altre sogni, e fole, Fra la sua gente Marssa si scaglia, E minacciando dice ingiuria al Sole: Spezza i nimici in ogni parte, e taglia, E Rinaldo faceva, come suole, Braccia, teste, cervella in terra manda, Ognun che'l vede, a Dio si raccomanda.

### L V.

Iroldo, e quel Prasido, e Fiordelisa
Stavan discosto con quella donzella,
Ch' io difsi, Cameriera di Marfisa,
Forse due miglia, ed ella lor favella
Della gente da lei disfatta, e uccisa,
Della virtù della sua donna hella,
E perchè ognun con maraviglia l' ode,
Non fa, che ragionar delle sue lode,

### LV L

Laonde Fiordelisa s' è smarrita,
Temendo che non tocchi a Brandimarte
A provar quella donna tanto ardita,
E da' compagni subito si parte:
E dov'era la zuffa, sen'è ita,
Vede le genti dissipare, e sparte,
Che inver la rocca un rotra se ne vanno,
Dietro è Rinaldo a dar loro il mal' anno.

#### LVII.

Ella sol Brandimarte va cercando,
Di tutto quanto il resto non si cura:
Mentre che intorno va di lui guardando,
Vedel soletto in mezzo la pianura,
Che così ritirato s' era, quando
Fu cominciata la battaglia dura
Contra Marfisa, della qual gl' increbbe,
Che tanta gente addosso ad un tratto ebbe.

### LVIIL

Petò si stava da patre a guardare, E di vergogna avea rossa la faccia, E de' suoi non si può non vergognare, Non gia di se, che di nulla s' impaccia: Ma come Fiordelisa il va a trovare, Corsole incontro, e ben stretta l'abbraccia, Già è gran tempo, che non l' ha veduta, E quasi la teneva per perduta.

LIX.

Onde ha sì grande, e subita allegrezza,
'Ch' ogni altra cosa si dimenticava,
Non Marfisa, nè Rinaldo apprezza,
Nè della guerra lor si ricordava:
L' elmo si trac, lo scudo quasi spezza,
Con tanta furia in terra lo gettava,
Mille volte la bacia, abbraccia, e strigne;
Di ch' ella si duol molto, o ch' ella finge.

### Canto Decimonono.

### LX.

Molto eta Fiordelisa vergognosa, E d' efser vista a quel modo le duole, Però con voce dolce, e graziosa Impetra, e con bellisime parole, D' andar con efso ad una selva ombrosa, Dove fra l' erbe fresche, e le viole Staran senza temere, in gioja, e'n festa, Cosa, ch' al lor diletto sia molesta.

#### LXL

Accettò presto il Cavalier l' invito,
E tanto van volenterosi e pronti,
Che in un boschetto, in un prato fiorito,
Giungon, che intorno è ciuto da due monti:
Di fior tutto dipinto, e colorito,
Ombroso, e fresto, e vicini ha due fonti:
L' ardito Cavaliero, e la Donzella
Smontaron sopra l' etba tenerella.

#### LXIL

Quivi ella il disiato, e caro amante Comincia gentilmente a disarmare, Ed è dal Cavalier baciata tante Volte, che non si posson numerare: Nè tratte ancro s' ha l' arme tutte quante, Che l'ha abbracciata, e piu non può aspettare, Ancor di maglia, e di schinieri armato, Con essa in braccio si cotca in sul prato.

#### LXIII.

Quivi degli amorosi ultimi frutti Saziar la lunga fame avidamente, B poiché stanchi, e risoluti tutti Due, ponsi a giacer diversamente, Sospirando, e con gli occhi non asciutti Racconta l' uno all'altro il su' accidente, Invitagli a posare, e ragionare Un venticel, che si sente soffiare.

### LXIV.

E d'acqua viva, e fresca un ruscelletto.
Che mormorando paísava pel prato,
Brandimarte invitato dal diletto,
E dalla molta fatica affannato,
Nel più bel ragionar d'amore, e stretto,
Abbaísa gli occhi, ed efsi addormentato,
E per far seco una bella divisa,
Altrettanto ne fece Fordelisa.

### LXV.

Or sopra ad un di que' monti, ch' io disi, '
Che 'l verde praticel cingono intorno,
Stava un Romito a dire il pisi pisi,
Che fece à Brandimatte un grande scorno:
Ma vi fastidirei, se non finisi,
Un' altra volta farete ritorno,
E sentirete un bell' atto d' amore
D' un' ippoctito Frate traditore.

CANTO



### CANTO XX.

1

I nuova istoria mi convien far versi,
E dar materia al ventesimo Canto,
Dove potrà chiaramente vedersi,
Ch' ognun non è così, come par, santo:
Nè per gli abiti bigi, azzurri, e persi,
E non se lo toccar, se non col guanto,
Avere il collo torto, e gli occhi basi,
E 'l viso smorto, in Paradiso vaisi.

#### II.

Nè per portare in mano una crocetta, Vestir di sacco, andar pensoso, e solo, E con una vitalba cinta stretta Arrandellarsi come un salcicciuolo, Aver la batba lunga, unta, e mal netta, Un viso rincagnaro di fagiuolo, Cercar buchi, spelonche, grotte, e safsi, Come grilli, conigli, granchi, e tafsi, Ort. Ian. Tomo II.

#### III

Questo mostrar di non si contentare
Della vita comunemente buona,
E voler far tra gli altri il singolare,.
Subito scandalezza la persona,
E fa tutto il liuto discordare,
Quando una corda con l'altre non suona,
E di questo strafar, convien che sia
Cagione, o fraude, o superbia, o pazzia.

### Ł V.

La santità comincia dalle mani,
Non dalla bocca, o dal viso, o da' panni ri
Siate benigni, mansueti, umani,
Pietosi all'altrui colpe, agli altrui danni:
Non banno a far le maschete i Cristiani,
Chi non mostra quel ch'è, va con inganni,
E non entra per l' uscio nell' ovile,
Anzi è un ladto, un traditor sottile.

#### V

Questi son quella sorte di ribaldi,
A' quali il nostro Iddio tanto odio porta,
E contra chi par sol, che si riscaldi,
Ogn'altro ertor con più pietà sopporta:
O agghiacciati dentro, e di fuor caldi,
In sepoleti dipinti, gente morta,
Non attendete a quel, che sta di fuori,
Ma prima riformate i vostri cuoti.

### VI.

Levate via la superbia, e la sete
Dell' oro, e la profonda ambizione,
E l' odio, che da quella mofsi, avete
A chi dove votreste, non vi pone:
Se fate così dentro, non arete
Fatica a rifotmarvi le persone:
Che quando la radice via si toglie,
Getta l' arbor da se tutte le foglie.

#### VII.

Io penso ben, che voi dimenticati

Non vi sete, ch' io difsi del diletto;
Ch' ebber insieme quegli innamorati;
Come nel prato, senza alcun sospetto;
Prefso alla fonte sonsi addormentati:
Stava lor sopra un Vecchio maladetto
In una tana nel monte nascoso,
Che scuopre tutto il bel boschetto ombroso:

### VIII.

Era quel Vecchio di mala semenza, Incantatore, e d' ogni vizio pieno; Per Macometto facea penitenza, Con animo d' andargli a state in seno r: Sapea di tutte l' erbe la potenza, Qual pietra ha più virude, e qual n'ha meno; Ondo faceva incanti, e medicine, E lattovari, e 'mpiastri senza fine.

H ij

### IX.

Or stando inginocchiato in orazione, Vide far' a color quel gioco strano, E vennegli si fatta tentazione, Che'l breviario gli cadde di mano: E senza pensar troppo, si dispone Scender, per tor la bella donna, al piano, Né pensa più, né più parole dice, Se non che scende, e porta una radice.

#### x.

Una radice di natura cruda,
Che forza ha di far l'huomo addormentare,
Ma bisogna toccar la carne nuda,
Quella, ch' al Sol scoperta non appare,
Chi vuol, che la persona gli occli chiuda,
Nè puossi in altra guisa adoperare:
Perchè toccando collo, viso, o mano,
La virtu sua s' adoprerebbe invano.

#### ХI.

Poichè fa giunto il Vecchiaccio canuto,
E vide Brandimarte nella faccia,
Ch'era un bel Cavalier grande, e membruto,
Tirofsi a dietro più di quattro braccia:
E quasi si pentia d'efser venuto,
Nè per paura sa quel ehe si faccia,
Pur prese ardire, e vanne alla Donzella,
E pianamente l'alza la gonnella.

#### XII.

Non s' artischiava pur di tratre il fiato, Temendo dal guerriero efser sentito, Parea la Dama avorto lavorato In ogni membro, o ver marmo pulito, E fece uscir di se quello sciaurato, Lufsurioso, ribaldo Romito, Il qual si china pianamente, e poscia, Con la radice le tocca una coscia,

### XIII.

Così sepolta în sonno per un' ora Fu la Donzella da quel mal Frataccio, Che per non fare al furor «uo dimora, Subitamente se la reca în braccio: Fugge pel bosco, e guarda ad ora, ad ora, Se l' Cavalier si leva a dargli impaccio, Con la radice non toccò già esso, Che non gli diede il cor d'andargli appresso,

### ·XIV.

In braccio il manigoldo ne la porta, Ed era entrato nel bosco maggiore: Svegliata la Donzella, e fatta accorta Della disgrazia sua, di doglia muore: La fin del fatto più giù vi fia porta, E come Dio fu suo liberatore: A Brandimarte bisogna tormere, Ch' un fracasso crudel fece svegliare.

### X V.

Come persona, che per forza è desta, Si riscosse, e la donna più non vede: Nè potria dissi il duol, che lo molesta, E così doloroso salta in piede, Voltando a quel romor gli occhi, e la testa, Armato va là dove esser la crede, Che proprio udir la voce gli pareva D'una Donzella, che forte piagneva.

#### X V I.

Come su giunto, vide tre Giganti,
Ch' avevan di cammelli una brigata,
Due vengon dietro, ed uno andava avanti,
Menandone una donna scapigliata,
E parse a Braudimarte ne' sembianti,
Che la sua susse, che gli su rubata:
Stava sopr' un cammel gridando sorte,
E per mercè chiedeva a Dio la morte.

### XVII

Fin la sua vita il Cavalier non cura,.
Vedendo la sua donna aver perduta,.
Cacciasi innanzi troppo alla sicura,.
Che certo è morto, se Dio non l'ajuta;
L'altezza di color non ha misura,.
Hanno la faccia orribile, e barbuta,.
Due di longi voltarno al Cavaliero,.
Con voce orrenda e con parlare altiero;

### X VIII.

E dove vai (gli dicevan) poltrone s Getta la spada, che se' morto, o presoc. Brandimarte sta cheto, e con lo sprone Spigne innanzi il caval di futria accesso: I Un d'essi in alto levando un bastone; Ch'era ferrato, e d'infinito peso Mena a due man per dare a Brandimarte; Ma ei, che della serima sa ben l'arte,

### XIX.

Ba canto si getto, com' un' uccello; Sl che il Gigante non pote acchiapparlo. Eccoti in questo B altro suo fratello, Che con un colpo si pensa atterrarlo, Ma il Cavalier, che tien l'occhio al pennello, Mostra aver poca voglia d'aspettarlo. Salta or da questo, or da quell'altro canto, Che s' averise ale, non farebbe tanto.

### XX.

E feri con la spada quel Gigante,
Ch' avea menata la prima percosa;
Fracasa, e spezza l'armi tutte quante,
E nella coscia fegli una gran fossa:
Aveva nome il superbo, Oridante,
E non crede, che 'l Ciel contra lui possa,
Kra il secondo chiamato Ranchera,
E del primo ha più fozza, e peggior cera.

### .. x x I.

Costui col suo baston ferrato in mano Tira un rovescio a Brandimarte basso, Con tanta grazia lo tirò il villano, Che 'l Cavalier saltò dinanzi un passo: Ma Oridante non menò già invano, Anzi colse il destrier con gran fracasso, Dietro alla sella in su la groppa il prese, Sì che sfilato in terra lo distese.

#### XXIL

Subito in piede è l'ardito guerriero, Nè d'esser vinto ancor per questo crede, Morto è rimaso in teara il suo destriero, Ei con la spada si difende a piede : Ma di morir gli convien far pensiero, Se Dio di dargli ajuto non provvede, Perchè i Giganti l' hanno in mezzo tolto, E morto al primo colpo ch' egli è colto.

### XXIII.

Ma al suo maggior bisogno Orlando arriva. Che come disi, avendo abbandonato Agrican morto a quella fonte viva, Verso questo romor s' era voltato; E visto Brandimarte, che veniva Da quei Giganti alla fin' ammazzato, Ebbe compassion molta di lui, Vedendol solo aver' addosso dui. Ebbel

### XXIV.

Ebbelo in prima vista conosciuto
All'arme, ed all'insegna, ch' egli ha indoso,
Laonde si dispon di dargli ajuto,
E con Bajardo subito s' e moso:
Vede Ranchera quest' altro venuto,
E col suo bastonaccio vagli addoso,
Con Brandimarte Otidante si resta,
Or cresce ben la furia, e la tempesta.

### XXV.

Crosce, é tinforza, ed è più furiosa, Che non fu prima, e d' un' altra maniera, Oridante ha la coscia sanguinosa, E di farne vendetta cerca, e spera: Orlando d' altra parte non riposa, Ma fa un' aspra zuffa con Ranchera, Rimbomba rutta quanta quella valle Da capo a piè, dinanzi, e dalle spalle.

### XXVI.

Tirofsi il terzo Gigante da parte,
Ed alla donna attende, ed al tesoro,
Che tolto avevan per forza, e per arte
Dall' Isole lontane a un Barbafsoro:
Or di quello Oridante Brandimarte
Comincia a fare un mal per lui lavoro,
Tanta forza, e fiducia aveva presa
Dipoi, chel' Conte Orlando è in sua difesa.
Orl. Ian. Tomo II.
I

# 98 Libro Primo

### XXVII.

Così feroce fatto, ardito, e franco
Oridante percosse nel gallone,
L' usbergo gli tagliò dal lato manco,
E la piastra d'acciajo, el panzerone,
E fieramente lo feri nel fianco:
Il Gigante gridando alza il bastone,
E tira ad ambe mani a Brandimarte,
Ma e' d' un salto si getta da parte,

#### X X V I I I.

E d'intorno si volta tuttavia,
Che di tenerlo a bada si siorzava,
Ad Oridante pel sangue, ch'uscia
A poco a poco la lena mancava;
Ma si fiero era, che non lo sentia,
E maggior colpi sempre raddoppiava,
Il Cavalier di lui molto più esperro,
Voltava intorno, e tenea l'occhio aperto.

#### XXIX.

Dall'altra banda è la guerra maggiore
Fra il feroce Ranchera, e'l Conte Orlando a
Colui la mazza scarica a futore,
Costui gli rispondeva ben col brando:
Combatturo hanno già più di quattro ore
Ognun colpi maggior sempre menando,
Ranchera in questo trae lo scudo in terra,
E con ambe le man la mazza afferra.

### XXX.

E mena un colpo tanto disperato,
Che se'l coglieva quel baston pesante,
Non si sarebbe mai raffigurato,
Né per huom, né per bestia quel d'Anglante:
Un'albero vicino ebbe trovato,
E tutto lo trito fin'alle piante,
Il tronco, e cutri i rami d'alto a baso,
Ch'udito non su mai tanto fracasso.

### XXXI.

Visto ch' ha 'I Conte, quanto sia gagliarde
Questo gioco, e buffon della natura,
Di smontar si risolve di Bajardo,
Perocche di guastarlo avea paura:
Quando Ranchera a ciò fece riguardo,
Segno fe, che di lui poco si cura,
E dise scioccamente in suo linguaggio
Ch' a smontar' era stato poco saggio.

### XXXII

E lo dileggia, ma il Conte niente
Risponde, che saria pazzo da vero;
Sta cheto, e mena un traverso, o fendente,
E ciò, che trova, manda in sul sentiero;
Or s' accostan l' un'l' altro, e strettamente
Combattono in un modo troppo fiero,
Anzi pur non combatton, sì setrati
Stan l' un con l' altro, che pajon legati,
I ij

Tanto è Ranchera d' Orlando maggiore,
Che non gli aggiugne al petto con la faccia,
Ma più ardire ha Orlando, e più core,
Perchè la forza non si vende a braccia:
Pigliansi insieme con molto furore,
E d' atterrare oguun l' altro procaccia:
Stretto nell' anche Orlando ha colui preso,
E da terra lo leva alto di peso,

### XXXIV.

Sopra il petto lo tien così levato, E si firte lo strigne ove lo prese; Che in più parti l' usbergo gli è crepato; Pajon gli occhi del Conte braci accese; E poichè intorno assai l' ebbe aggirato, In terra finalmente lo distese, Con più rovina assai ch' io non descrivo; Non sa Ranchera, s' egli è morto, o vivo.

### XXXV.

Avea sopra la testa un gran cappello,
Ma nol difese dalle man del Conte;
Che col pomo del brando crepar fello,
Roppegli apprefso l' ofso della fronte,
Per la bocca, e pel naso esce il cervello:
Van due anime insieme ad Achetonte;
Perchè per man di Brandimatre appunto
Cadde in quel tempo Oridante defunto.

### CANTO VENTESIMO. 101

### XXXVI.

E Brandimarte gli levò la testa
Dal contraffatto smisurato busto;
Poi corse al Conte, e gli fece gran festa;
Com' era veramente onesto, e giusto;.
Ora il terzo Gigante ancor ci resta;
Più fier degli altri, ed ha nome Malfusto,
Brandimarte impertò grazia dal Conte
Di poter' anche a lui romper la fronte.

### XXXVII.

Vienne costui, che par ch' egli-abbia avere Minacciando, e dicendo villania; Macon, diceva, non arà potere Di camparvi ambedue dalla man mia: Me ne voglio un mangiare, el' altro bere; Com'un mezzo bicchier di malvagia; E va pur dietro abbajando, e gridando Incontro a Brandimarte, e ad Orlando,

### XXXVIII.

Brandimarte non fece altra risposta
Alle parole di quella bestiaccia,
Ma con la spada in mano a lui s' accosta,
Col scudo il capo si cuopre, e la faccia;
Malfusto un colpo in su l'elmo gli apposta,
Quivi lo giunse, e tutto glie lo schiaccia:
Prima lo scudo, poi l'elmo, e la testa,
E poco men, che non gli fe la festa.
I iji

Brandimarte tremando giù cascava,

Brandimarte tremando giu cascava; Escegli il sangue fuor dell'elmo aperto, Piagneva quasi Orlando, che pensava, Che fuse morto, anzi il credeva cetto Ed al Gigante irato minacciava Dargli del suo peccato degno merto, Mascalzon, gli dicea, ladron di strada, Non vo, che mai vantando tu ti vada,

### XL.

D' aver' un Cavalier si forte ucciso, E smonta di Bajardo, così detto: Quando il Gigante guardandolo in viso, Gli vide gettar foco dell'elmetto: Ebbe put tanto ingegno, e tanto avviso, Che si melse a fuggir per buon rispetto, Ma il'uggirsuo, seguendo, Orlando agguaglia, E le cosce ambedue nette gli taglia.

### XLI.

Morì quel traditore in men d' un' ora, Col sangue gli andò via l' anima, e'l fiato e Orlando quivi non fece dimora, Ma torna a Brandimarte, e l' ha trovato, Contra la sua speranza, vivo ancora, Onde fu lieto, ed hallo su levato, E con l' acqua nel viso sbigortito Torna il colore, e 'l spirito smartito.

## CANTO VENTESIMO, 103

#### XLII.

Saprete poi come quella donzella Medicò Brandimarte, ed in qual guisa Chiama morte, e si macera, e martella, Credendo aver perduta Fiordelisa: Or bisogna ch' jo torni alla novella, Che di sopra lasciai, quando Marfisa Con quel da Mont' Albano, e l'altra schiera Facevan risonar quella riviera.

#### X LIII.

Correva forte, grofsa, e sanguinosa:
La riviera di Drada, e ne menava
Morta quella canaglia dolorosa,
Cavalli, e gente innanzi si cacciava,
Quella donna arrabbiara, e furiosa,
Ĉhe con la spada intorno folgorava,
Come fa il foco della secca paglia,
Coni gli strugge, consuma, e sbaraglia.

#### X LIV.

Dall' altra parte Rinaldo d'Amone
Dà tanta caccia a quegli sventurati,
Che quali storni innanzi ad un falcone
Fuggono, or stretti insieme, or sbaragliati
Innanzi a tutti fugge Galafrone,
Adriano è fra gli altri spaventati,
Antiforre, ed Uberto, e'l Re Balano
A tutta briglia van nettando il piano.
I iv

# 104 LIBRO PRIMO X L V.

Is non saprei già dir quale sciagera'
Togliene a rutti quel giorno l' ardire,
Che insino Astolfo, che non ha paura,
Fu questa volta de' primi a fuggire,
E Chiarione i pasi non misura:
Molti altti Cavalier, ch' io non so dire,
Ognun con le calcagna il caval tocca,
Fin che son giunti al ponte della rocca.

#### XLVI.

Ove spignendo l' un l'altro a furore,

Entrar que' primi Cavalieri a stento,

E chi non ebbe il caval corridore,

Fu sopra l' foso da Marsia spento;

La qual Marsia crepa di dolore,

Che intende Galafron salvo esser drento,

Che l'aria pur voluto nelle mani,

Per sminuzzarlo tutto, e darlo a i cani,

#### XLVII.

Laonde andava intorno minacciando, Co' calci sol quella rocca spianare, Che si sdegnava adoperare il brando: Non si puo degnamente raccontare Il bravar, che faceva; ed al fin quando Non vede gente viva più spirare, Nè farsi alcun per timore alle mura, Torna, che più d' entrarvi non si cura,

## CANTO VENTESIMO. 105

#### XLVIII.

Ed a Rinaldo poi tornata, dice, Sappi, ch'egli è una donna in quel Castello, Ribalda, fattucchiara, incantatrice, Di cor maligno, aucor che il viso ha bello: E seco de' ribaldi una fenice, Il maggior ghiotto, il maggior ladroncello, Ch' al Mondo sia, traditore, afsafsino, E si chiama per nome Truffaldino,

#### XLIX.

E quella donna Angelica è chiamata, Che ben contrario ha 'l nome alla natura, Perch' è empia, infedele, e dispictata; Ma io non partirò dalle sue mura, Da quel Castell', infin che arò spacciata Lei, e quell' altra trista creatura; Poich' arò fatto questo, vo' far guetra, Poiche col ciel non poíso, con la terra.

#### L,

Gradasso prima convien, ch' io rovini, Ch' è Signor del paese Sericano, E poi vo', ch' Agricane a me s' inchini, Di tutto il Regno suo vo' far' un piano: E poi del Mondo agli ultimi confini, Disfar voglio in Ponente Carlo Mano: Prima, che faccia questo, non mi posso Levar quest' armi, che vedi, di dosso.

#### LI,

E cost ho giurato a Trivigante
Solennemente, e convienmi ofservare,
Sì, che se tu ti reputi bastante
D' efser con meto queste cose a fare,
Puoi rimaner, se non, muovi le piante,
Ch' io non voglio a poltron le spese dare,
E chiaramente ad un tratto ti dico,
Ch' ognun, che non è meco, è mio nimico.

#### LII.

Rínaldo fu tentato d' atraccarla, Vedendo, che così superbamente Di Carlo Imperador, Signor suo, parla, Pur lo ditsimulò, come prudente, E rispose efser protoro a seguitala, Insin, che dura la guerra presente, In sin, dicea, che Trufialdino io piglio, Poi dal luogo, e dal tempo arò consiglio.

#### LIII.

Non era al Mondo coppia di persone, Che su le corna aveise più Rinaldo, Che la figliuola del Re Galafrone, E poi quell' altro impiccato, ribaldo: Con quella prima non ha già ragione Di star' in odio così fiso, e saldo, Perch' ella amava lui più che 'l suo core, Ma l' incanto è cagion di tanto errote.

## CANTO VENTESIMO. 107

#### LIV.

Or' accordati insieme, s' accamporno
Marsisa, ed egli, e tutta quella gente:
Passò senza combatter più quel giorno;
Ma come il nuovo Sol fu in Oriente,
Rinaldo s' arma, e ponsi a bocca il corno,
E chiama Truffaldin villanamente:
Re di Baldacco, diceva, vien fuore,
Truffaldin, tinnegato, traditote.

### L V.

Come il malvagio dalla rocca intese, Ch' a combattere in campo era chiamato, Subitamente delle mura scese, Pallido, e tutto nel viso cambiato: Chiama quei Cavalieri alle difese, Ed a tutti ricorda, ch' han giurato Di combatter per lui sin' alla morte, Quando chiuse, ed aperse poi le porte.

#### LVI.

Angelica in quel tempo, e Galafrone, E quegli altri, di trar, consiglio fanno, Torindo, e Sacripante di prigione, Ed una gran disputa insieme u' hanno: Al fin pigliando pur risoluzione, Tutto in un segno unitamente danno, E che liberi sieno a tutti piace, Pur che con Truffaldin faccian la pace.

#### LVII.

E così fu conchiuso, e stabilito:
Tanto seppe la donna praticare,
Che Sacripante, ch' è d' amor ferito,
Ciò che le piace è contento di fare:
Non volse il Turco accettare il partito,
A tutti parse ben non lo sforzare,
Con questo patto, ch' egli andase via,
Acciò, ch' ognun sicuro quivi stia.

#### LVIII.

E che tra lor non sia sdegno, o rancore, E solo a quei di fuor guerra si faccia: Dunque Torindo usch pien di furore, Ed aspramente Truffaldin minaccia, Chiamandalo ribaldo, e traditore, Quanto più tosto può, la strada spaccia, E mordendosi il dito, a Macon giura Di vendicarsi con buona misura.

#### LIX.

Poi venne in campo, e dise la cagione, Che l' avea fatto di lasù partire, Sagramentando di nuovo a Macone, Che ne farebbe Angelica pentire, Che per suo conto in fatto prigione, Ed era stato a rischio di morire, Ed or glie n' ha si bel merito teso, Che etien quel traditor lasù difeso.

## CANTO VENTESIMO. 109

#### LX.

Queste parole a Marsisa diceva,
Perch' al suo Padiglion su presentato:
Rinaldo pur colui morto voleva,
E chiama Trustaldin can rinnegato:
Onde una guerra addosso se gli leva,
Che da che venne al Mondo, e da ch'e nato
Mai non ebbe, com' ora, da sar tanto,
Voi l' udirete nel seguente Canto.





## CANTO XXI.

I.

OFR' ogni opinion d' umano ingegno; E la tempesta, e la rabbia, e 'l furore Della disperazione, e dello sdegno, Che giustamente nasca in gentil·core, Ed abbia dentro, e fuor subbietto degno: Nè crediate, che forza abbia maggiore Il fetro, l'acqua, il foco, la saetra, Che solamente i muri in terra getta,

#### ΙL

Questo rovina l'amore, e la fede;
La lunga servità, l'affezione,
Ch' hanno più fondamento, e miglior piede
Che non ha la calcina, ne' l'mattone:
Quand' uno amato, e servito si vede
Aver molt' anni, e poi per guidardone
Efsergli ingratitudine renduta,
Pensate pur che l'oficio si mura,

## CANTO VENTUNESIMO. 111

#### 1 I I.

E che la malvagla diventa aceto,
Cercóne, e marcio il dilicato mosto,
Ed è ragion ch' un debbia efser discreto,
Ed amorevol, quando gli è risposto;
E non trovando scontro farsi a drieto,
Perchè non vuol giostrar chi sta discosto,
E tanto un' huomo efser' amato suole,
Quanto amando, l' amor degli altri vuole.

#### IV.

Chi amato non ama, e non dà metto
A chi lo serve, è ben' un gran sciaurato,
Ma chi l' offende, e fagli oltraggio, certe
Meriterebbe d' efsete squartato:
Onde satebbe un gaglioffo, un deserto,
Un' asin quel Torindo troppo stato,
Se tutto quel che fece non faceva,
Poichè l' esca amorosa non aveva,

#### V.

A lui son schiavo, a Rinaldo vo bene;
Che quel che fa ciascun, fa giustamente,
Sdegnato l' un, l' altro obbligato viene
A vendicarsi, e punit quel dolente:
E com' io dissi, il Principe pur tiene
A bocca il corno, e gridava sovente,
O voi, che difendete quel ribaldo,
Udite le parole di Rinaldo.

#### VI.

Chi potendo vietar, non vieta il male, È partigian della ribalderia, E chiunque e gentiluom naturale, È obbligato per cavalleria D' elser nimito d' ogni disleale, E far vendetta d' ogni villania: E se qualch' un di voi questo disprezza, In se non ha bontà, ne gentilezza.

#### VII.

Voi tenete difeso un' afsaísino,
Dal Cielo, e dalla terra maladetto,
Dico il Re di Baldacco Trufialdino,
Malvagio, traditor, pien di difetto:
Or' io parlo in volgar, non in latino,
E dico, che qui sol, tutti v' aspetto,
E vo' provarvi con la spada in mano,
Ch' ognun di voi è perfido, e villano.

#### VIII.

Così dicendo, svergogna, e minaccia D' Angelica i soldati quel d' Amone: Essi l' un altro si guardano in faccia, Ch' han ben' intesa la proposizione: Nè si trova fita loro uno a chi piaccia Questa difesa far contra ragione, Che Tuffaldin da tutti era stimato Iniquo, traditore, e scellerato.

## Canvo Ventunesimo. 113

#### IX.

Ma la promessa fede, e 'l giuramento
Gli fece uscir' armati delle porte,
E benchè avessin tutti alto ardimento,
E non stimassin per onor la morte,
Ognun pur mostra d'esser mal contento,
E non vi fu Cavalier tanto fotte,
Che guardando Rinaldo solamente,
Non gli tremasser le gambe, e la mente.

#### X.

Sci Cavalieri armati in su l'arcione
Calarno di quel sasso alla pianura,
Prima Aquilante, e'l suo fiatel Grisone,
Ch'hanno destrier fatati, e'l armadura,
Uberto, ed Adriano, e Chiarione,
In mezzo e'Trusfaldin pien di paura,
Come prima in sul campo su venuto
Grisone, ebbe Rinaldo conosciuto.

#### XI.

Ed al fratel rivolto, dise piano;
O ch' io son' ingannato, o che mi pare,
Che questo sia il Signor di Mont' Albano,
E s' egli è, ben sarebbe irlo a trovare,
E veder con parlar discreto, umano,
Se qualche accordo si poresse fare,
Ch' a dirti il vero, io grande affanno porto
Della querela, che pigliamo a torto.
Orl. Inn. Tomo II. K

#### XII.

Difse Aquilante, ancor' a me par' esso, E tanto più mi par, quanto più il guardo. Ma non ardisco d' affermarlo espretso, Che sotto non gli veggo il suo Bajardo: E sin che fatti non gli siam più presso, Il nostro indovinar saria bugiardo, Va, gli favella, come a te più piace Di guerra, di battaglia, tregua, o pace.

#### XIII,

E così verso lui vanno parlando,
E già l' un l' altro si riconosceva,
Onde tratti da parte, e ragionando,
I casi suoi l' un' all' altro diceva:
Perchè conto vir fuse, e come, e quando,
E gran dolor ciascun di loro aveva,
Che modo alcun non san trovar, che vaglia.
A far cessar tra lor quella battaglia.

#### XIV.

Di Chiaramonte sono, e di Mongrana
Gentili schiatte, e d' un sangue discese;
Or per altri, e per causa pazza, e strana:
Condotti sono a si mortali offese:
Gr fon ch' era persona destra, e umana,
Di dir così a Rinaldo eura prese:
Mal' abbia la malvagia iniqua sorte,
che pazzamente ti mena alla morte.

## CANTO VENTUNESIMO. 115 X V.

Che sette Cavalieri hanno giurato
Difender Truffaldin da tutto 'l Mondo, 
Valente ognun più di quel ch' è stimato, 
Ond' io di doglia m' affliggo, e confondo; 
Che ti vo' bene, e veggoti spacciato, 
Se vinci il primo, ne verrà il secondo, 
El terzo, e'l quatto, e mai non resteranno, 
Fin che r'ammazzeranno, o stracchetanno.

### X V I.

Disc Rinaldo, io vi giuro, per Dio;
Che lar guerra con voi molto mi pesa;
Non per paura, o per rispetto mio;
Che contr' a me non arete disea:
Ma meraviglia, e dispiacer' ho io;
Ch' avete così ingiusta, e sporca impresa;
Non contra me, ma contra al Mondo tutto,
Che'l caso di quel ghiotto è troppo brutto.

#### XVII.

Ma non facciam di grazia più parole;
Ch'io non voglio star qui tutt' oggi armato,
Chiunque Truffaldin difender vuole,
Pigli del campo, ch' io l' ho disfidato:
Ne credo, che quel monte passi il Sole;
Ch' ad un' ad un vi mettero in sul prato,
E vi farò veder col paragone,
Che voi 'l torto, io difendo la ragione.

K ii

X V I I I.

Poich' ebbe così detto il Cavaliero,
Più non aspetta, e volta Rabicano,
E dilungato a mezzo del sentiero,
Fermosi, e tien la grossa lancia in mano:
Or veggion pur color ch' egli è mestiero,
Di farc a lor dispetto roso il piano,
Perchè cosi Rinaldo ha fermo il chiodo,
Onde danno alla guerra ordine, e modo.

#### XIX.

Vergognandosî andargli tutti addoso, Ordinarno ch' Uberto dal Lione All' incontro di lui sia prima moso, E caficato dal figliuol d' Amone, Dal Re Adrian sia soccorso, e riscoso, E bisognando, poi muova Grisone, E ch' a lui porga ajuto il suo fratello, E segua Chiarione appresso a quello.

#### XX.

Era quel dal Lion d'altra possanza, E fu de' degni Cavalier del Mondo, Entra spronando con l'asta alla danza, Orso non su giammai si furibondo, Che di costoro aggaugli l'arroganza, Ognun si pensa l'altro porre in sondo, Vantaggio poco vi su, pur se v'ebbe, Più a Rinaldo, ch' ad Ubetto crebbe.

## CANTO VENTUNESIMO. 117

#### XXI.

Tornatno a dietro co' brandi taglienti Alla terribil zuffa infuriati Per darsi morte, a guisa di serpenti Arrabbiati, stitzzosi, e disperati Già s' han tagliari tutti i guarnimenti, Rotti gli scudi, e gli usberghi spezzati, Ma da Rinaldo Uberto al fin rileva, Che di lui manco forza, ed atte aveva.

#### XXII.

Nel menar le percosse aspre, e diverse, Rinaldo ch' aspertava, il rempo ha colto, Ed un tratto ch' Ubetro si scaperse, Giunse Frusberta, e l'elmetro gli ha sciolto, La barbuta, e'l guancial tutto gli aperse, E sconciamente lo ferì nel volto: Sì sconciamente, dico, Uberto offese, Che come motto in terra lo distese,

### XXIII.

Vedendo questo il forte Re Adriano,
Che stava apparecchiato alla riscossa,
Innanzi spigne il suo caval balzano,
Con una lancia smisurara, e grossa:
Era senz' asta quel da Mont' Albano,
Che l' avea rotta alla prima percossa,
Ma correndo ne vien col brando nudo,
Adrian lo colpisce a mezzo il scudo.

### XXIV.

La lancia al ciclo ando rotta in tronconi, ...

Ne si mosse Rinaldo più ch' un sasso,
Ma i lot cavai sopr' ogni razza buoni,
Non vengon di galoppo, ne di passo,
Anzi s' urtarno, come due lioni
Petto per petto, con molto fracasso,
Quel d' Adriano al fin' andò per terra;
Onde Grison succede nella guerra.

#### XXV.

Non volse lancia, ch' era costumato, E pur d' andar così si vergognava, Parendogli, Rindido affaticato, Solamente la spada adoperava: Aveva l' armi, e'l cavallo incantato, E di nessuna cosa dubitava, Se non di non potersi indi partire, Che non facesse Rinaldo morire.

### XXVI.

E dolcemente lo sorna a pregate, Che gli piacesse abbandonar l' impresa: Disse il Principe a lui, non predicate, Anzi piglia, o la fuga, o la difesa: Quando Grison coss l' ode parlate, In viso parve una fiaccola accesa, E dise, io, come sai, fuiggir non soglio, Ma te mal capitar farà il tu' orgoglio.

## CANTO VENTUNESIMO. 119

#### XXVIL

Finite non avea queste parole,
Che il Principe il feri con tal rovina,
Che non disceme s' egli è Luna, o Sole,
O s' egli era da sera, o da mattina:
Rinaldo gli diceva, altro ci vuole,
Che 'l destrier bianco, e l' armadura fina,
A voler' esser buon combattitore,
Lena bisogna, ed animoso core.

#### X X V I I I.

Quando Grisone ingiuria dirsi udia, E da Ridaldo esser cesi schernito, Pien di collera estrema, e bizzaria Sopra l' clmetto a due man l' ha ferito : E benché come a dare in terra sia, Perch' era sopr' ogni altr' elmo forbito, Fu però la pereossa, si molesta, Che tutta quanta gli stordi la testa,

#### XXIX.

E senza indugio un' altro colpo mena;
Asiai più aspro, e crudo, che 'l primiero,
Non ebbe mai Rinaldo maggior pena,
Fracassato gli cade giù il cimiero:
Io ti farò sentir, s' ho core, e lena,
E s' altro vuolsi ch' un bianeo destriero,
Chiotto, ladron di strada, e mascalzone,
Queste parole diceva Grifone.

# 120 LIBRO PRIMO XXX.

E tira un' altro colpo assai maggiore; Ch' era per troppo sdegno fatto stolto, E va con tanta tempesta, e futore, Ch' a Rinaldo pareva più che molto: Ma come volse l' alto suo Fattore, Sopra l' elmetto sempremai fu colto, Se l' avesse fetito in altro loco, Saria durata la battaglia poco;

#### X X X I

Chè gli arebbe spezzato ogni armadura:
Stette quell' elmo alle percosse saldo;
Era Grison urbato oltra misura
Nè mai d' ira, e di sdegno fu si caldo:
Dall' altra parte io lascio a voi la cura
D' immaginarvi, come sta Rinaldo,
Non arde si Mongibello, o Vulcano,
Com' ardeva il Signor di Mont' Albano.

#### XXXII.

Par che negli occhi suoi sia foco acceso, E simo mandi suor, tempesta, e vento, Gridando, ad ambe man Frusberta ha preso, E dette a quel Grison tauto tormento, Che sette piastre non l'arian diseso, Se non vi susse stato incantamento, Il qual'era però si duro, e sorte, Che campò il giovanetto dalla morte.

ncor

# CANTO VENTUNESIMO. 121 X X X I I I.

Ancor che sì l' offese la percofsa,
Che sul collo al caval chinò la testa,
E non avendo ancor l' alma riscofsa,
Rinaldo mena con maggior tempesta:
Ma la sua forza è sì grande, e sì großa,
E l' arme tanto ad ogni colpo resta,
Che risentito, par che non si curi,
Nè stimi i colpi di Rinaldo duri,

#### XXXIV.

E sì fiera battaglia ha cominciato, Che non credo ch' un' altra mai ne fuſse, Non s' è mai l' aspro ferire allentato, Anzi par ch' egl' ingraſsin nelle buſse: Dispetato era l' un, l' altro arrabbiato: Ecco il ſurore a quel che spinse, e'nduſse Due così ſorti, e stretti Cavalieri Per darsi (a dir così) troppi pensieri.

#### XXXV.

La guerra tuttavia passa egualmente, È ben ver, che Grisone è meglio armato, Ognun più fassi al combatter addente, Presso a cinque il gioco è già durato: Rinaldo volto al Ciel divotamente, Diceva, Dio, se ben' i' ho peccato In altro modo, in questo pur l'ammendo, Che la ragione, e'il diritto difendo. Orl. Inn. Tomo II.

## 122 LIBRO PRIMO XXXVI.

Tu sai Signor, se giusta è la mia impresa, A te ogni segreto è chiaro, e piano, Costui tolt' ha d' un Pagan la difesa Contra a me che, qual son, son pur Cristiano: Vedi, Signor, quanto onesta contesa Per un ribaldo traditor Pagano!
Tu puoi, volendo, far ch' ognun comprenda Chi la giustizia, e chi 'l totto difenda.

#### X X X V I I.

Dall' altra parte il feroce Grifone
Pur tuttavia menando ben le mani,
Faceva anch' egli a suo modo orazione,
E di rettorica usa luoghi strani,
Che gli pareva pure aver ragione,
Non sa, che i preghi suoi son stolti, e vani
Perocche s' egli avesse il vero scorto,
A dir la sua ragione, egli avea 'l torto.

#### XXXVIII.

Pur diceva, i' ho chiesto a costui pace, Ed ei m' ha detto ingiuria, e villania, Onde far mi convien quel che mi spiace, Far questa guerra contra voglia mia: La sua superbia, e'l suo parlar mordace Mi fanno far, s' io fo, qualche pazzia, Ma io penso far bene, e meritare, Che perdonar mi debbi, ed ajutare,

## CANTO VENTUNESIMO. 123

#### XXXIX.

Così contrarie tenendo le strade, L' un', e l' altro ad un fine i preghi invia s' Nè mai ferman le braccia, un le spade, Anzi si basconavan tuttavia:
Nè nell' un, nè nell' altro timor cade, Ogoun può dirai il for di gagliardia, E tutti due son valorosi tanto, Da stare a petto al Mondo tutto quanta.

#### XL.

Ma lassiargli attatcati a questo modo,
Mi giova in parte, in patte mi bisogna,
Perché chiamar da Brandimarte m' oro,
Che medicato a guisa d'huom, che sogna,
Pafsato fu da più pungente chiodo,
Poich' è guarito, di morire agogna,
Dappoiche Fiordelisa sua non vede,
E morta, o almen perdua aveta crede.

### X L I.

Io lo lasciai, fetito in su quel prato,
In braccio al Conte, e tutto sanguinoto,
Avea lo scudo, e l' elmo fracasato
Dal colpo del Gigante furioso:
Orlando in braccio se l' avea recato;
E gli potgeva conforto, e riposo:
Quella fanciulla, ch' eta in sul cammello,
Subito scese, che vide cadello.

### XLII.

E corse prestamente ad una fonte, Ch' eta nel mezzo del prato fiorito, E gettando acqua a Brandimatte in fronte; Gli ritorno lo spirito smarrito: Poi dolcemente ragionando al Conte, Dice voler pigliare altro partiro, Che poco lungi un'erba avea veduta; Buona a render la vita ancor perduta.

#### XLIII.

Così cercando al bosco va d' intorno, Come chi cara cosa suol cercare, Nè stetre molto, che fece ritorno Con quella, che fra l' erbe è singolare: Oro songilia quando è chiaro il giorno a La norte poi si vede lampeggiare, Il fior vermiglio ha la pianta felice, E, com' argento, bianca la radice,

#### XLIV.

Avea tutta la resta difsipara,
E l'ofso Brandimarte quasi trito,
Dentro vi mise quell' erba farara
La Damigella, e chiusela col dito:
Fu incontanente la piaga saldara,
Nè pur si vede, dove fu ferito,
Ma come vivo, e san fu ritomato,
Di Fiordelisa al Conte ha domandaro;

## CANTO VENTUNESIMO. 125

#### XLV.

Eccola qul, rispose il Conte Orlando; Che della vita t' ha fatto un presente; Onde poco anzi ti trovavi in bando, Guarito t' ha con quell' etba potente: Brandimarte guardo la donna, e quando Vide non esser quella, un dolor sente; Sì snisurato, e sì crudele al core; Che chi perde la vita, l' ha minore,

#### X L V 4.

Al ciel volto, dicea, pien di martire;
Ah crudel man, che medicato m' hai,
Pet più straziarmi, e farmi più languire,
Croscer le pene mie, gli affanni, e guai;
Che non lasciarmi più tosto morire,
Ch' ad ogni modo, non potrò star mar
Senza spirito vivo, e senza core,
Che chi vive così, sovente more.

### XLVII.

Non posso, e non vo' viver senza lei,
Che sola è la mia vita, e'l mio conforto
Che mille volte vivendo morrei:
Ah fortuna crudel, com' hai ru torto
A pigliarti piacer de' dolor miei,
Pur sazia al fin sarai, quand' io sia morto
Non arai più crudel, dove mostrare
Quel, che contro ad un misero sai fare.
Liij

#### XLVIII.

Tu m' hai tolto del luogo ovio fui nato, Ch' aneor m' odiasti, essendo fanciullino, Dalla real mia casa fui rubato, E venduto per schiavo piccolino: Il nome di mio padre m' ho scordato, E la mia patria, onde vo peregrino, Il nome di mia madre solo aneora Fermo nella memoria mi dimora.

#### XLIX.

Pari alla mia non su mai sorte strana, Venduto sui per schiavo ad un Barone, Ch' è detto il Conre di Rocca Silvana, E per darmi più doglia, e passione, In tanto mi si si fortuna umana, Che quel Conte, ch' io ebbi per padrone, Franco mi sece, e non avendo erede, Tutto lo stato, e roba sua mi diede.

#### L.

E si maligna fortuna efser volse,
Che per far colma la miseria mita,
Fra l'altre belle, una più bella colse
Donna per darmi; or la malvagia, e ria
Ben me la diè, ma tosto me la tolse:
Onde, com' efser può, che in vita io sia 3
Tornami infermo, com' era, e ferito,
Crudel malvagia man, che m' hai guarito.

## CANTO VENTUNESIMO. 127

#### LI.

Così miseramente si doleva
Brandimarte, che mosso arebbe un sasco;
Il Conte Orlando gran dolor n' aveva,
Il donna col viso umile, e basso,
Dolcemente parlava, anzi piagneva
Con lui, dicendo, io vo teco d' un passo
Per la miseria, e t' ho compassione,
Che di dolermi teco ho gran cagione,

#### LII.

E petchè intenda s' ha le voglie strane Anche con gli altri l' iniqua fortuna; Mio padre è Re dell' Isole lontane, Dove il tesor del Mondo si raguna: E tanto argento, ed oro ivi rimane, Ch' altrettanto non n' è sotto la Luna, Nè 'l Sol maggior ricchezza in terra vede; Ed io di tutto rimaneva crede.

#### LIII.

Ma indovinar non si pote giammai Quel ch' a disiderar sia meglio al Mondo, Di Re figliuola, e bella mi trovai In ricco stato quieto, e giocondo; Il che mi fu cagion di motti guai, E di miseria mi pose nel fondo, Com' udendo sarai certificato, Ch' anzi la morre alcun non e beato. - L iv

#### LIV.

Già sparta era la fama d' ogn' intorno
Del gran tesoro del mio padre antico,
E'l nome del mio viso bello, e adorno,
O vero, o falso, eta com' io ti dico:
Venner du' amanti a chiedermi in un giorno,
L' un detto Ordauro, e l' altro Folderico,
Bello era il primo dal capo alla pianta,
L' altro degli anni avea più di settanta,

#### L V.

Ricchi eran tutti, e di stirpe gentile,
Folderico più savio era tenuto,
E d' un antiveder tanto sottile,
Che proprio com' a Dio gli era ereduto?
Ordauro era più forte, e più virile,
Grande della persona, e ben membruto:
Io che in quel tempo non volca consiglio,
Il vecchio lascio, e al giovane m' appiglio.

#### LVI.

Non era tutta mia la libertate,
Perocche il padre mio vi tenea parte,
Vergogna rafitenò la volontate,
Che date tosto arei tutte le carte:
Nè m' eran le speranze ancor levate
Di mandar la mia voglia al fin con arte
Ordauro ad ottenet facea leggiero,
Ma fallito m' ando troppo il pensiero.

## Canto Ventunesimo. 129 LVII.

Negli antichi proverbi dir si suole,
Che l' astuzia di donna ogni altra avanza,
Salamon dise già queste parole,
Ma Salamon non ballava all' usanza:
L' ho provato a mio costo, e me ne duole,
Perch' ho perduta l' ultima speranza,
Perché troppo esser savia mi pareva,
Perdei quei, che cercava, e quel ch' aveva.

#### LVIII.

Contraffacendo la faccia vermiglia
Sforzatamente, e gli occhi vergognosi,
Con quel parlar, che'i pianto più somiglia,
Nanzi a mio padre inginocchion mi posi,
E difsi a lui, Signor, s' io son tua figlia,
Se sempre il tuo volere al mio preposi,
Come fatt' ho dipoi ch' al Mondo sono,
Ti prego, fammi degna d' un sol dono.

#### LIX.

E questo sia, che non mi dia mariro, Che prima meco a correr non contenda, E sia per legge fermo, e stabilito, Che 'l' vincitor per moglie sua mi prendaz Chi perde, con la morte sia punito, E fa, che questo per tutto s' intenda Per voci, gridi pubblici, e per bandi, Chi non è corridor, non mi domandi.

#### LX.

Questa proposta ancorché fiera, e duta, Non mi seppe il mio padre Re negare, E fecela per voce, e per scrittura, Quasi pet tutto il Mondo divulgare: Or per efsa io mi tenni ben sicura Di potetmi a mio modo maritare, Perchè nel corso son tanto leggiera, Che forse non'è tanto alcuna fiera,

#### LXI.

E mi ricordo, che già per quel piano, Ch' è presso alla Città di Damosire, Presi una cerva, correndo, con mano, E cose assai, che non importa dire: Quel che da me non sara mai lontano, Ecco con Foldetico un di venire; Canuto l' un dagli anni in giù piegato, L' altro biondo, diritto, e dilicato.

#### LXII.

Pensa tu, Cavaliero, a qual s' apprende L' amoroso voler d' una Donzella, Al Giovanetto il cor mio tutto attende, A quel Vecchio, nimica era, e rubella: Or più dimora al fatto non si prende, Sopr' una mula, ch' avea la bardella, Vien Folderico affaticaro, e stanco, Ed una tasca avea dal lato manco.

## CANTO VENTUNESIMO. 131

#### LXIII.

Il Giovanetto vien facendo festa
Sopra un destrier, che d'oro era guarnito,
Salta pel campo, ed al corso s' appresta:
Ognun mostrava Folderico a dito,
Dicendo, il savio perderà la testa,
Che qua non gioverà l'efser scaltrito,
Era prima stimato tanto astuto,
E per amore il senno or' ha perduto.

#### LXIV.

Fuor della terra venimmo in un prato
Del corso a far la perigliosa pruova:
Polderico la tasca aveva a lato,
E prima, che dal segno alcun si muova,
Fu il patto un' altra volta recitato,
E la legge da capo si rinnuova:
La turba sta d' intorno attenta, e stretta,
E delle mose il terzo suon s' aspetta.

### LXV.

Così dal segno ognun sendo partito,
Il Vecchio un poco innanzi mi passava,
Lo pati, perché fuse più schernito;
Ma come vide, ch' innanzi io gli andava,
Un pomo d' oro lucido, e pulito,
Fuor della tasca subito si cava:
Io vaga di quel nuovo a me lavoro,
Il corso lascio, e corro al pomo d'oro,

#### LXVI.

Le quel metallo in vista si giocondo; Che la più parte del Mondo disvia; Quello era si volubile, e ritondo, Che con piedi, e con man mal lo seguia; Ma pur lo presi, ond' ei getto il secondo; Fuggendomi dinanzi tuttavia; Dov' ebbi asai fatica, e ad un punto Quello anche presi, ed ebbilo anche giunto.

#### LXVII.

Raggiunto l' ebbi, ed eramo giá al fine Dell' affannata fuga, e faricosa; E giá le tende bianche eran vicine, Dove, fornito il spazio, si riposa: Non bisogna intriarmi nelle spine, Non farà più fermarmi alcuna cosa, Fra me diceva, che ben' è fornita Quella, che con un Vecchio și matiga-

#### LXVIIL

Mi lascero passare al giovanetto;
Mi voglio innanzi lui lasciar passare,
Questo Vecchio canuto maladetto,
Ch'è così brutto, e moglie vuol pigliare;
Ci lascerà la forma del farsetto,
E già ognora mill'anni ame pare,
Che'l biondo Ordauno venga a cerret meco,
E ch' io vinta da lui ne vada seco.

## Canto Ventunesimo. 133

#### LXIX.

Cotal mi ragionava dentro il core, Certo di dar buon fine al suo concetto, Quando il vecchio malvagio traditore Il terzo pomo getra del sacchetto, Che tanto m' abbaglio col suo splendore, Che benche al corso il tempo fulse stretto, Pur venni a dietro, ed anche quel pigliai, E Folderico più non giunsi mai.

#### LXX.

Forte soffiando alle tende arrivava, I suoi gli son' intorno, e fan gran festa, Grida la gente ch' a vedere stava, Or parti, che sia stata bella questa? Tu debbi ben pensar, s' io bestemmiava, Giammai non ebbi cosa più molesta, E dissi, se volpon vecchio se' stato, Or' in altro animal sarai mutato.

#### LXXI.

E mai non entrò in giostra Cavaliero, Nè in torniamento per farsi vedere, Ch' avesse in capo così gran cimiero, Com' io le corna ti sarò parere: Fa di guardarmi a tuo modo pensiero, Che poco si varrà l'antivedere, S' avessi tre mila occhi in ogni dito, Ad ogni modo rimarrai schernito.

#### LXXII.

Feci il pensiero, e lo messi ad effetto, Ma voi avete forse altro, che fare, Perchè mi par vedervi nell' aspetto Esser sospesi, e d'intorno guardare: lo verrò vosco, e se vi fia diletto, Potrò la mia novella seguitare, Qual' or vi piace pigliate la via, Che vi fato per tutto compagnia.

#### LXXIII,

L' alto tesoro mio, ch' io ho perduto,
Rispose Brandimarte, m' ha cavato
Sì di me stefso, ch' io son sordo, e muto,
Anzi pur totalmente forsennato:
Ed è tanto l' affanno, che n' ho avuto,
E che n' arò, fin che non l' ho trovato,
Si privo son di senso, e d' intelletto,
Che non ho inteso quel, che t' abbi detto.

#### LXXIV.

Onde meco venir siate pregati

A cercar la mia donna pel deserto:
Accordarsi i compagni, ed avviati
Si son pel bosco d'arbori coperto.
E di mai non posar deliberati,
Fin che non san di lei quel, che sia certo.
Il lor viaggio, e' lor ragionamenti
Nell' altro Canto udir siate contenti,



## CANTO XXII.

I,

U E cose rappresenta agli occhi mici Questa novella, e credo anche agli altrui: La prima è l' avarizia di costei, E l' altra la sciocchezza di costui: Da quella volenticri intenderei, Come, sendo si guasta di colui, Avesse in lei più forza l' avarizia, E l' oro, di ch' avea tanta dovizia.

#### II.

Io ben sapeva, che l'ambizione,
E mille altri appetiti pazzi umani
Con questa fiera facendo quistione,
I lor colpi eran tutti busi, e vani:
Ma ch'amor, che del Mondo è si padrone,
Ed ha si buona schiena, e buone mani,
Che de' pastor vinse alle braccia il Dio,
Perdeße seco, ancor non sapev' io.

#### III.

A quella amica piacque più il colore
Di quella palla, e parvele più bella,
Che'l giovanetto, e pianto un porto a amore:
Così per un collar vende già quella
Il suo marito: a Mondo traditore,
Quante compagne, e compagni oggi ha ella,
Che'l rame più, non che l'argento, o l'oro
Stiman, che la bellezza, e l'onor loro,

#### I V.

Quell' altro vecchio pazzo rimbambito,
Per stimar troppo la bellezza, volse
D' una giovane donna esser marito,
E del suo seme degno frutro colse:
Che su beffato, uccellato, e schernito,
E tardi il pover' huom s' accorse, e dolse,
Ch'un par suo «ecchio, imprudente, insensato,
Che pigli moglie giovane, è spacciato.

#### V

Or que' tre per la selva ombrosa, e folta
Eran' entrati, com' io vi contai:
E cavalcando ognun, sovente ascolta;
Se quella Fiordelisa udifser mai,
Che da quel vecchio, dormendo, fu tolta;
Sapete, che di sopra io la lasciai
In braccio a quel Romito reverendo,
A furia via portata in van piagnendo.

Brandis

# CANTO VENTIDUESIMO. 137

Brandimarte su' amante allor non v' era, Si che soccorso le potesse dare, Anzi era travagliato di maniera, Che non aveva men di lei da fare: Perch' allor con quel boja di Ranchera, E con gli altri era posto a contrastare, Fresca è la cosa sì che agevolmente Me' ch' io non ko, dovete averla a meme,

#### VII.

Senza soccorso adunque la meschina,
Di pianti il bosco risonar faceva,
E battendo la faccia pellegrina
Vanamente di lagrime l'empieva:
Correva il vecchio all' erta, ed alla china
Con esa in braccio, che pauza aveva
Di Brandimarte, ne mai s'assicuta,
Fin che si giunto ad una tomba oscura;

### VIII.

In csa entrò quel tristo ipocritone,
Gridava pur la donna ad alta voce,
Ha ben' il Frate ferma intenzione
Di sfogat quell' ardor che dentro il cuoces
In quella tomba alloggiava un Lione
Smisurato, terribile, e feroce,
Il qual quel pianto, e quel gridar sentendo,
Usci mugghiando in un sembiante ortendo.
Orl. Ian. Tom, II.
M

#### ΙX

Come lo vide il vecchio fuor venire,
Non domandate s' egli ebbe paura,
Volta subito a dietro per fuggire,
Lacia la donna, e più non se ne cura,
La qual per lo spavento ebbe a morire,
Ma come volse la buona ventura,
Lasciatala la fiera, oltre pasava
Dietro a quel vecchio tristo, che nettava;

#### А.

E l'acchiappò mentre che più finggiva, Quel che ne fece, lascio a voi pensare, La donna non resto morta, ne viva, E non sa, che partito si pigliare: Pur così pianamente ne veniva Fra duri sterpi, e le piante più rare, E già calata essendo in basso al piano Un huom riscontra contrassatto, e strano.

### XI.

Era costui poco men, che Gigante,
Grande ha la barba, e la capellatura,
Peloso tutto dal capo alle piante,
Da fare al diavol proprio ombra, e paura:
Avea per scudo una scorza pesante
D'arbore, ed una mazza grossa, e dura,
Non ha, ne voce umana, ne intelletto,
Era fiero, e salvatico in effetto.

## CANTO VENTIDUESIMO. 139

#### XII.

Sendosi con la donna riscontrato,
Subito in man la piglia, e corre forte:
Ed alla prima quercia, ch' ha trovato,
Stretta la lega con rami, e ritorte.
Poi vicino in su l'erbas' è corcato
Guardando lei, che ognor chiama la morte,
Chiamava morte la donna, e piagneva,
Ma quel fiero animal non l'intendeva.

#### XIII.

Non diciam più di quella sventurata, Che dell' un mal nell' altro era caduta, Stando quel modo alla quercia legata, Il suo dolor con le lagrime ajuta: Torniamo a dir quell' altra brigata, Che per cercarla, nel, bosco è venuta, Il Conte Orlando, e Brandimarte, e quella, Che fu da lor liberata, donzella.

#### XIV.

In groppa la portava il Conte Orlando a E dice, donna, io vi vorrei pregare, Che vi degnaste così cavaleando Finir quel vostro dolce ragionare: Ella vezzosamente. sospirando, Difse, ognor, che ru senti raccontare. D' alcun vecchio marito beffa nuova, Tientela cerra, e non voler più prova. M ij

#### X V.

Chè ne son fatte ognor tante pel mondo Strane, e diverse, com' i' ho sentito, che per vergogna già non mi nascondo Di dir quel ch' anch' io feci al mio marito: Anzi mi torna l' animo giocondo, Sempre che mi ricordo a qual partito Fu da me scorto quel vecchio canuto. Che si savio da tutti era tenuto.

#### X V I

Come dianzi alla fonte io ti contai,
Fece di me quel vecchio il mal' acquisto.
To la fortuna, e'l'ciel ne bestemmiai,
Ma di me dovev' egli esser più tristo,
Che n' aveva a sentir molti più guai,
Nè fu di senno in tutto ben provisto
A pigliarmi fanciulla, essendo veglio,
Che totla antica, o star senza, era meglio;

#### X V I I.

Menommi a casa con solenne cura,
Con pompa, e con trionfo sontuoso
Ad una rocca, chiamata Altamura,
Là dove stava il suo tesoro ascoso:
Di quel, che m'intervenne, choi pautra;
Non m'ebbe vista ancor, che fu geloso;
Dentro al maschio su alto mi ripone
In camera, assai peggio, che prigione.

# CANTO VENTIDUESIMO. 141 X VIII.

Là mi stav'io, d'ogni diletro priva, I campi, e la marina a vagheggiare, Che la torre era posta in su la riva D' una spiaggia deserta a lato al mare; Nè vi porea salire anima viva, Che non avesse l'ale da volare; Sol da un lato a quel luogo erto, e duro Per un sentier si saglie stretto, e scuro.

#### XIX.

Ha setre cerchi, e sempre nuova entrata, Per sette torzioni, e sette porte, Piccola ognuna, e bassa, ben-serrata: Or dentro a questa cosa cosi forte Fu' io piacevolmente imprigionate E di, e notte chiamava la morte, Perch' altro non credeva, che potesse Fimir le pene mie crudeli, e spesse.

### XX.

Di gioje, e d' oro, e d' ogni altro diletto, Era fornita in mia mala ventura, Fuor che di quel, che si piglia nel letto, Di quel ch' una fanciulla più si cura; Il vecchio, di questo avea sospetto, Tenea sempre le chiavi alla cintura, Ed eta si geloso diventato, Che non saria chi l' avesse stimato.

#### XXI.

Sempre, che in quella trista torre entrava, Le pulci si scotca dal vestimento, E tutte fuor dell' uscio le cacciava, Nè stava per quel giorno più contento; S' una mosca esser meco pur trovava, Diceva a me, che fa questa qui dentro, Éfemmina, o è maschio questa mosca a Non la tenere, o fa ch'io la conosca.

#### X X I I.

Mentre ch' io stava in tal tribulazione, Guardata sempre, e non sperava ajuto, Colui di chi il mio spitto è or prigione, Ordauro, più volte era venuto Là per vedermi, ed in conclusione, Altro mai, che 'l Castel non ha veduto:, Ma amor, che mai non è senza speranza Con nuovo antiveder gli diè baldanza.

### XXIII.

Egli era ricco di molto tesoro,
Che senza quel non val senno un Iupino,
E con gran quantità d'argento, e d'oro
Comprò un palagio in un sito divino,
Ch' a quel, dove m' avera il Barbafsoro,
Poco men di due miglia era vicino:
Non domandate voi s' al mio marito
Crebbe sospetto, e se fu sbigottito.

# CANTO VENTIDUESIMO. 143 x x I V.

Pauta avea del vento, che soffiava, E del Sol, che lucea da quella parte, Dove il giovane Ordauro dimorava: E con gran diligenzia, studio, ed arte Ogni piccol pertuso riturava, Ne mai d' intorno alla torre si parte, E s' un uccello, o nebbia in aria vede, Ch' Ordauro sia sicuramente crede,

#### XXV.

E ne veniva a me con molto affanno; Entrava dentro, e trovandomi sola; Diceva, io temo, tu fini faccia inganno, Veduto ho non so che qua su, che vola, Veggo ben' io lamia vergogna, e'l danno, Ma non ardisco di farne parola, Ch' oggi chi del su' onore è cutioso; Ognun gli è addosso a chiamarlo geloso,

### XXVL

E così detto avendo, indi partito, Pure alla torre s' aggirava intorno, È per spiare alcuna volta è ito Dove abitava il giovanetto adorno, E gli dicca, colui riman schernito, Che più lontan si crede efser dal scomo, S' una vien colta, non te ne fidare, Che l' ultima per tutte usa pagare.

# 144 LIBRO PRÍMO XXVII.

Queste parole, e molte altre diceva Sempre fra denti in voce dispettosa: Ordauro al suo parlar non attendeva, Ma con mente scaltrita, ed amorosa, Sotto terra una strada fatta aveva, Ad ogni altro invisibile, e nascosa: Per una romba incognita, ed oscura Giunse una notte dentro ad Altamura:

#### XXVIII

E bench' egli arrivasse all' improvviso,
Ch' io tanto ben non aspettava mai,
Pur so, ch' d'rioevei con miglior viso,
Che non faceva' Folderico assa:
Ancora esser mi pare in Paradiso,
A ricordarmi, come l' abbracciai,
Com' egli abbraccio me, qual fu il diletto,
Che dentro accolse l' uno, e l' altro petto.

#### XXIX.

Io ti posso giurar per cosa vera, Ch' io er ancor, come vennt, pulzella, Perchè quello animale impotente era, E mi diceva una certa novella, Che bastava toccarsi un pò la sera: Io ch' era fanciulletta tenerella Me lo credetti, insin ch' ebbi provato, Che 'l vecchio traditor m'avea ingannato.

### CANTO VENTIDUESIMO. 145 X X X.

Né negar posso, che non mi paresse, Facendo quel, che seci, sar gran male; E che l' cor dentro non mi riprendesse, Ch' io sussi al mio marito disseale: Né dito anche, che non mi piacesse Quel diletto, ch' a tutti è naturale, Ma sia pietoso ognuno al fallo mio, Chè troppo gran cagion certo n'ebb' io.

#### XXXI.

Più, e più volte ritornammo al gioco,
O ni giorno cresceva più il diletto,
Ma pur lo star rinchiusa in quel stran loco
M' era di estrema doglia, e di dispetto:
Il tempo del piacer sempre era poco,
Perocché quel geloso maladetto
Mi ritornava si spefso a vedere,
Che mi guastò più volte un gran piacere;

### XXXII

Onde facemmo l'ultimo pensiero
Ad ogni modo di quindi fuggire:
Ma non era così questo leggiero,
Chè sì spesso era solito salare
Quel vecchio fastidioso, dov' io ero;
Che non ci dava tempo di partire:
Consi, lio pur ci diede al fin' amore,
Che dona ingegno ad ogni ardito core,
Qtt. lun. Tom, II.

N

#### XXXIII.

Fu da Ordauro il vecchio nn di invitaco
Al suo palagio, afsai cortesemente,
Con dir, che nuova moglie avea menato;
Per trargli ogni sospetto della mente:
Onde poich' ebbe il castel ben serrato,
E menatone fuor tutta la gente,
Bizzarro, e strano, anzi del senno uscito,
Com' era sempre, ne venne al convito.

#### XXXIV.

Dov' io già prima d' elso era venuta
Per quella tomba scura, e tenebrosa,
E d' altri panni ornata, e provveduta,
Siccome fusi la novella sposa:
Il vecchio, come prima m' ha veduta,
Non su mai pazza, e spiritata cosa,
Come lui, che gridando a più potere,
Ah, Dio, dicea, tu m' hai fatto il dovere.

#### XXXV.

Che t' ho io fatto? hotti io morto tuo padre, E la tua patria abbruciata, e disfatta, E presa, e svergognata mai tua madre, Che tu m' hai questa ingiuria adesso satta? O lusinghe, o vivande amare, e ladre, O diligenzia mia bestiale, e matta, Or col mio esemplo vadasi a impiccare Vecchio ch' ha moglie, e credela guardare.

# CANTO VENTIDUESIMO. 147 x x x v i.

Mentre che manda fuor queste parole, D' ira, e di sdegno tutto quanto acceso, Ordauro afsai con lui di ciò si duole, Mostrando in vista non averlo inteso: Per la Luna, gli giura, e per lo Sole, Ch' egli è contra ragion da lui ripreso, E che nel tempo a dietro, e tuttavia, Gli ha fatto, e fagli onore, e cortesia.

#### XXXVII.

Gridava il vecchio, che parea castrato, Questa è la corresia, questo è l'onore ? Tu m' hai la moglie, e'l mio tesor rubato, E poi, per darmi tormento maggiore, M' hai con inganni in casa tua menato, Malvagio, disleale, e traditore, Perch'io vegga il mio danno a compimento E la mia onta, e muoja di tormento.

#### XXXVIII.

Ordauro pur facea del stupefatto,
E volti gli occhi al Cielo, o Dio, diceva,
Com' hai costui dell' intelletto tratto,
Che poco innanzi tanto senno aveva ?
Or s'è messo a gridar, che pare un matto,
Or questa fantasia, folle, ti leva,
E ben' intendi, Folderico, e vedi,
Che questa è mia, che moglic tua ti credi,
N ij

#### XXXIX.

Ed è figliuola del Re Monodante
Dell' Isole Jontane ricche, e belle,
E non t' inganni la vista, e 'l sembiante,
Perch' io ho inteso, che fur due sorelle,
E l' una all' altra era sì somigliante,
Che si perdeva la madre a vedelle:
La madre lor, che fatte ambe l' aveva,
L' una dall' altra non riconosceva.

#### X L.

Si che, ben guarda, e considera teco
Lasciando star le quercle, e le doglie,
Che certo a torto se' crucciato meco:
Difse egli a lui, ru mi dai frasche, e foglie,
Io dico, che so certo, e non son cieco,
Che questa veramente è la mia moglie:
Ma pur, per non parer pazzo ostinato,
Me ne vo a casa, ed or son qui tornato.

#### XLI.

E se non ve la trovo, ti prometto,
Che non arai mai patto meco, o pace,
Sempre sarotti alle spalle, ed al petto,
Com' ad un traditor ladro rapace:
Ma s' ella v' è, per lo Dio Macometto,
D' averti detto oltraggio mi dispiace:
Or fa, che questa di qui non si muova
Insin ch' io rorno da farne la pruova.

# Canto Ventiduesimo. 149

#### X L I I.

Così dicendo, con molta tempesta,
Trottando forte a casa se n' andava:
Ma io, ch' era di lui molto più presta,
Già dentro all' alta rocca l' aspettava,
E sopra 'l braccio renendo la testa,
Malineonica in vista mi mostrava:
Come fu dentro, ed ebbemi veduta;
Tutto nel viso, e nel pensier si muta.

#### XLIII.

Chi mai creduto aria tal maraviglia,
Dise, e che tanto possa la natura 3
Il latte al latte più non s' assomiglia
Di fazion, di viso, e di statura:
Pur nel cor gran sospetto ancor mi piglia;
Ed ho senza ragion molta paura,
Perocch' io credo, e certo giurcei,
Che quella ch' è là giù, fuse costei.

#### XLIV.

Poi volto a me, diceva, io ti scongiuro, Se così, come mostri, m' ami forte; Dimmi s' uscita se' di questo muro, Chi ti conduíse, e chi t' aprì le porte: Dimmi la verità, ch' io t' afsicuro, Che danno non arai, pena, nè morte: Ma se m' inganni, ed io lo sappia mai, Pensa, che meco pace non arai.

Niij

#### XLV.

Non è da domandar, com' io giurava
Pel cielo, e pe' pianeti tutti quanti:
Quel che si fa pet bene a Dio non grava,
Anzi tide de' giuri degli amanti;
E così giuro a te, ch' io giù tirava
Tutti i Maconi, e tutti i Triviganti,
E più di mille volte raffermai,
Che di quivi non m' era tolta mai.

#### XLVI.

Onde non sapend' ei, quel che si dire,
Torna di fuora, e le porte riserta,
Io d'altra parte non stetti a dormire,
Ma per la tomba me n' andai sotterra,
Prima preso nuovo abito, e vestire:
Come mi vide, diventò di terra,
Il cielo, e Dio, diceva, non faria,
Che quella ch' era là, questa non sia:

### XLVII

Più, e più volte in sì fatta maniera
Feci al vecchio la berta, ch' ho contata;
E sì la gelosia pasata gli era,
Che spesso mi chiamava per cognata:
Fu dipoi cosa facile, e leggiera
Indi partirsi, perch' una giornata,
Ordauro dise al vecchio, che voleva
Andar via, perchè l' aria l' offendeva.

## CANTO VENTIDUESIMO. 151

#### X L V I I I.

E che non era stato un' ora sano
Dipoi, che venne quivi ad abitare,
E che 'I giorno avvenir così pian piano
A casa sua pensava di tornare,
Che tre giornate stava indi lontano:
Or Folderico non si fe pregare,
Ma da se stesso se gli profleria
Di fargli un pezzo innanzi compagnia;

#### XLIX.

Così venne con noi forse sei miglia,
Poi con gran fietta a dietro titornava,
Ne ti so dir s' egli ebbe maraviglia,
Quando in camera più non mi trovava:
La lunga barba, e le canute ciglia,
Il Ciel maladicendo, si pelava,
E pien di mal talento, per pigliarmi,
Dietro ne venne a me con genti, ed armi.

#### L.

E non avendo il vecchiaccio ardimento
Di levarmi per forza al giovanetto,
Ci seguitò con molto avvedimento,
Del qual troppo era pieno il maladetto;
Era ciascun di noi licto, e contento,
Pien di consolazione, e di diletto,
Con bel parlare ingannavam la via,
Essendo forse trenta in compagnia.
N iv

#### LI.

Scudieri, e damigelle eran costoro,
Tutti senz' arme camminando adagio
Con molta vettovaglia, argento, ed oro
Sopra cammelli, e veste di doagio:
Perocchè tutta la roba, e'l tesoro,
Che possedeva quel vecchio malvagio,
Ebbi tempo di torre alla sicura,
Quando passava per la tomba oscura,

#### LII.

Gid la prima giornata cavalcando
Via trapassammo senza impedimento,
Ordauro ne venia meco cantando,
Ed avea in dosso tutto il guatnimento
Dipiasta, emaglia, ecinto al fianco il brando,
E la lancia, e lo seudo suo d'argento,
E l'elmo adorno di ricco cimiero,
Appresso gli portava uno scudiero.

#### LIII.

Così andando, a mezzo del cammino
Scontrammo un giovanetto in su l'arcione,
Che veniva gridando, aimè taptino,
Abbiate a me taptin compafsione:
Ed era alle sue spalle un'afsafsino
(Così mostrando d'efsere) o ladrone,
A tutta briglia correndo, in sul piano
Seguia quell'altro con la lancia in mano:

# CANTO VENTIDUESIMO. 153

#### LIV.

A traverso a quel bosco spaventoso
Paísar forte correndo, e questo, e quello:
Ordauro di natura era pietoso,
Onde gl' increbbe di quel poverello,
E dietro andogli tutto furioso,
Ma correndo ciascun sembra un' uccello,
Eran senz' arme, e scharchi i lor destrieri,
Però veloci andavano, e leggieri.

#### L V.

Ordauro il suo cavallo avea copetto
Di piastra, e maglia, ond'ebbe molto affanno,
E per esser del Mondo poco esperto,
Ebbe oltre alla fatica anche gran danno :
Perchè, come mi fi detto poi certo,
Aveva il vecchio fatto per inganno
Quel giovanetto, e quel ladron venire;
Acciò ch' Ordauro gli avesse a seguire.

#### LVI.

E come fu da noi tanto slungato, Ch'agli occhi più d'alcun non apparia; Il vecchio traditor s' è presentato, Con forse venti armati in compagnia: Onde ciascun di noi fu spaventato, Chi quì, chi là per la selva fuggia, Nè fu chi si mettesse alle difese, Laonde il vecchio subito mi prese.

#### LVII.

Quant' io fussi in quel tempo dolorosa, Tu lo puoi, Cavalicr, da te pensare, Per una strada sassosa, e spinosa, Dov' altri non usava mai d' andare, Mi conduceva quel vecchio nascosa: Fecemi cento macchie attraversare, Per

#### LVIII.

Stata era presa appunto due di avanti, Quando giugnemmo all' ombroso vallone, È non aveva mai lasciati i pianti, Beuche mi confortaße quel Beccone: Ecco uscir di quel bosco tre Giganti, Armato ognun con un großo bastone, Un d' cßi venne innanzi, e grido forte, Getti via l' arme cin ion vuol la morte.

#### LIX.

Stava la donna in questo ragionare
Col Conte Orlando, e tuttavia seguia,
Perocene gli voleva raccontare,
Come i Giganti l'ebber in balia,
E come il vecchio la volse ajutare,
E morto fu con la sua compagnia,
E ciò che gl' intervenne a parte a parte;
Fin che soccorsa fu da Brandimarte,

# CANTO VENTIDUESIMO. 155

LX.

Ma nuova cosa P interruppe il dire,
E'l fin di quella sua dolce novella,
Pel verde prato un cervo veggon' ire
Pascendo intorno l'erba tenerella:
La sua beltà non porter riferire,
Fiera non fu giammai simile a quella;
Egli era della Fata del resoro,
Grandi ha le corna, e belle, e tutte d'oro.

#### LXI.

Come. la neve, è bianco tutto quanto, Sei volte il giorno di corna si meta, Nè di pigliarlo alcun mai si dia vanto, Se la Pata a pigliarlo non l' ajuta: La qual Fata era bella, e ricea tanto, Che nessun' ama, ognuno odia, e rifiuta, Che ricchezza, e beltà fan spesso altiera La lor posseditrice, anzi pur fiera.

#### LXII.

Pascendo questo cervo intorno andava, Quando fu visto da due Cavalieri, E dalla donna, ch' ancor ragionava: Brandimarte a seguir volse i pensieri, Ma non già il Conte, petch' egli stimava Tutti i tesori van troppo, e leggieri: Ed a fatica vi fece riguardo, Ancor, ch' ayefse il buon destrier Bajardo.

#### LXIII.

Sopra il suo Brigliadoro è Brandimarte, Che vista quella bella fiera appunto, Dal Conte Orlando correndo si parte, Che d'acquistarla il cor si sente punto: Ma il cervo cra incantaro con tal'arte, Che non l'arebbe uccel volando giunto, Però lo segue Brandimarte invano Adoperando i calcagni, e la mano.

#### LXIV.

Poiché venuta su la notte oscura,

Lo perde al fin fra quelle selve ombrose;

E vedendosi rotta la ventura;

Poiché 'l Sol le sue luci ebbe nascose,

Osi con tutta indoso l'armadura;

Nel vèrde prato a riposar si pose;

E poi nel tempo fresco al mattutino;

Monta a cavallo, e segue il suo cammino.

#### LXV.

Quel che poi fece con quell' huom selvaggio; Che la sua Fiordelisa avea legata Con tanta villania, scorno, ed oltraggio; Ed apprefso la zuffa cominciata Fra Rinaldo. e Grifon senza vantaggio; E finalmente l' sisoria contata Tutta vi fia nel Canto, che vien drieto, Questo, a dir più, saria poco discreto.



### CANTO XXIII.

Ŧ.

Lo non mi voglio or più maravigliate,
Che quella giovanetta si lascialse
Dallo splendor di quei pomi abbagliate,
Poiché costui, ch' è maschio, anche vi tralse:
O cieca sere, che non sai tu fare
Con que' tuoi scrigni, e con quelle tue calse,
E con la chiave, che'l tesoro scrra ?
Pari alla tua non è possanza in terra.

#### II.

Che ne cavate, miseri, in effetto ?
Favvi l' oro servar più sani, e grasis ?
Così potreste (al mio parere) stretto
Tenere in cassa un tesoro di sassi:
Ma che? di questo non fu mai più detto,
Meglio è, ch'anch'io con gli altri me la pasi,
Ch' hanno dell' avarizia assai parlato,
E pur sempre ad un modo il Mondo è stato,

#### III.

Brandimarte invaghito delle coma,
Lasció Orlando, ch' ebbe più cervello,
Poi stracco di seguirle sene torna,
E del Sol sendo spento il lume bello,
Non so se dico sonnotta, o soggiorna
Addormentato sotto un' arbuscello,
Poi desto al di, gli parve voce umana
Sentir dolersi, non molto lontana.

#### IV.

E poich' alquanto ad ascoltar fu stato, Si leva, in quella parte per andare, E sendo alquanto spazio cavalcato, Un' altra volta si ferma a ascoltare: Così andando, giunes sopra un prato, E colci vide, ch' udia lamentare, Legata, afflitta, pallida, e sbattuta, E l' ebbe a prima vista conosciuta,

#### V.

Conosciuta ebbe la sua Fiordelisa;

Quella ch' amava assai più, che 'l suo core,
Che peggio or pargli, che se fusse uccisa,
Poco men, che d'affanno ivi non muore:
E la sua passione in due divisa,
Parte allegrezza, e parte n' ha dolore,
Che d'averla trovata allegro stava,
Ma il stato in che la vede, l' ammazzava.

### CANTO VENTITREESIMO. 159

#### VI.

Subito salta in terra dell' arcione,
E ad un ramo Brigliadoro lega,
E correndo ne va verso il troncone
A scioglier quella, che lo chiama, e prega:
Ma quel peloso, che stava al macchione,
E faceva la guardia alla bottega,
Si leva in piede, e come cosa pazza
Col scudo gli va addosso, e con la mazza.

#### VII.

Era lo scudo tutto d' una scorza
Atta a ricever' ogni gran percofsa;
Nè da pensar, ch' a poggia mai, nè orza
Si pieghi, o rompa, perch' un palmo è grofsa:
Huom mai, nè Cavalier tanta chbe forza,
Nè Gigante, quantunque molto pofsa,
Quanto ha quell' animal fiero, e selvaggio,
Ma non conosce quel, che sia vantaggio.

#### VIII.

Abita sempre il bosco, e la verdura,
Vive di frutti, e bee del fiume pieno,
E dicesi, ch' egli ha cotal natura,
Che sempre piagne, quando è 'l ciel sereno;
Perch' egli ha del mal tempo allor paura
E che 'l caldo del sol gli venga meno:
Ma quando piove, tempesta, e saetta,
Allor sta lieto, che 'l buon tempo aspetta.

#### IX.

Costui si mosse addosso a Brandimarte
Col scudo in braccio, e la mazza impugnata,
Non ha di guerra pratica, nè arte,
Ma forza, e leggerezza smisurata:
Non guarda il Cavaliero in quella parte,
Ma là dove la donna era legata,
E s' ella accorto tosto nol faceva,
Addosso all' improvviso gli giugneva.

#### 'X

Di lui non s' era Brandimarte accorto;
Ma la donzella, che'l vide venire,
Gridò, guarti, Signor, che tu se' morto.
Nè si potè per questo sbigottire:
Ebbe di lui la donna più sconforto,
Che di se stefa, nè del fuo morire,
Perchè con tutto il cor tanto l' amava,
Ch' a lui, di se scordata, sol pensava,

#### XI.

Noltossi tosto il guerrier' animoso; Mesosi a buona guardia, a buon governo; E quando vide l' animal peloso; Quasi che sene sece beste, e scherno; Ed alquanto fra se stette dubbisso; S'era huomo, o s'era il diavol dell'Inferno: Pur sia quel che si vuol, non sene cura; Ma ya alla volta sua senza paura;

# CANTO VENTITREESIMO. 161 X 1 I.

Al primo scontro quel peloso, e nero Mena la mazza sua, che tanto pesa, E giunse in su lo scudo al Cavaliero, Che levato tenea per sua difesa: E come quel, ch' é dotto nel mestiero, In mezzo appunto col brando l' ha presa; E per mezzo tagliolla, onde colui Corre, gettato il resto, e piglia lui.

#### XIII.

E lo teneva si forte abbracciato, Che non poteva se stesso ajutare; Più volte s' è provato e riprovato, Per uscirgli di man, suo sforzo fare: Ma com' un fanciulino adesso nato Può un' huom fatto, di forza avanzare, Così colui di lena, e di posanza, E di fortezza Brandimarte avanza.

#### XIV.

Via lo pottava, e lo stimava tanto;
Quanto fa il lupo la vil pecorella:
Ör chi sentifse il doloroso pianto;
Che faceva per lui la damigella:
A Dio facendo preghi, ed ogni Santo,
Che l' insegnava la fede novella;
Ancor che luse senza discrezione,
Si moverebbe a gran compassione
Orl. Inn. Tom. II.

#### x v.

La fiera tuttavia ne lo portava,
A traverso alle braccia avendol preso,
Ben Brandimarte aisai si dimenava
D' ira, d' orgoglio, e di vergogna acceso,
Ma quel suo dimenar poco giovava,
Che quella bestia lo tenea sospeso
Alto da terra, perch' era maggiore,
E corre tuttavia con gran futore.

#### X V I.

Giunse correndo al fin con esso in braccio Dov' era un' alta ripa smisurata, Al fondo della quale un fostataccio Corre, ch' ivi ha la strada dirupata: Quivi è d' altezza fatto un vallonaccio, Di settecento braccia a chi ben guata, E giunto ivi il salvatico, dispone Di traboccarlo giù per quel vallone.

#### XVII.

Ed artivato all' orlo del gran sasso

Da se lo lancia, com' a trarre un dardo,

E mancò poco, che dall' alto al basso

Non misurò quel Cavalier gagliardo,

E suvvi ben' appresso a men d' un passo,

Ma non su mica in piedi a saltar tardo:

Salta, e tenendo ancor' il brando in mano,

Corre con esso addosso all' huomo strano:

# CANTO VENTITREESIMO. 163

X V I I I.

Che non ha più, nè scudo, nè bastone, L' uno era rotto, e l'altro avea lasciato, Corse ad un'olmo, e prese un gran troncone, E non l' avendo tutto ancor spiccato, Ferillo Brandimarte nel gallone, E d' una gran percosa l' ha impiagato: Egli orgoglioso, come cosa stolta, Lasciato il ramo, al Cavalier si volta.

#### XIX.

Arrabbiato si volta, e surioso,

E fa gran sforzo di saltargli addoso:
Brandimarte col brando sanguinoso
Nel voltar, che si fe l'ebbe percoso,
E taglia un braccio all' animal peloso,
Poi giugne il busto smisurato, e groso
Poi le costole tutte, e l'anguinaglia
Con quel colpo medesimo gli taglia.

#### XX.

Onde non si potendo più tenere,
Gridando forre, in terra rovinava,
Di parole formar non ha potere,
Ma una voce orrenda fuor mandava:
Brandimarte a morir lo sta a vedere,
E poi ch' è motto, quivi lo lasciava,
Ed al prato ritorna con gran fretta,
Dove il cavallo, e la sua donna aspetta.
O ji

#### XXI.

Come fu giunto ov' era la donzella,
Tanta allegrezza si sente abbondare,
Che la tiene abbracciata, e non favella,
La letizia nol lascia favellare:
Or per non far più lunga, la novella
La sciolse, ed a caval poi va a montare;
E se la mette in groppa, ed a lei volto,
Parlando andava per quel bosco folto.

#### XXII

E l' uno all' altro la sua istoria conta, Questa come fu tolta dal ladtone Frare, che volse farle scorno, ed onta, E come poi fuggi da quel Lione: E così Brandimarte a lei racconta De' tre Giganti quella gran quistione, Che si fece in sul prato a quella fonte, E della donna, che portava il Conte.

#### XXIII.

E così l'un con l'altro ragionando De' lor travagli, e perigli, e paura, Andavan per trovar' il Conte Orlando, Al quale era incontrata altra ventura: La qual da me vi fia racconta, quando Uscito sarò fuor d'un'altra cuta, Coè di dir la fin della battaglia, Dove Runaldo, e Grifon si travaglia.

# Canto Ventitreesimo. 165

#### XXIV.

Non so, se ben tenuto avete a mente, Signor, com' io lascialsi quella cosa Di quella coppia animosa, e valente, Condotta insieme a guerra aspra, e dubbiosa: Egli avevan la vita per niente, Mai di fetir ne l' un, nè l' altro posa, Nè tempra i colpi alcun, nè si nasconde, Ma di buon gioco all'un, l'altro risponde.

#### XXV.

Tutta la gente là si ragunava,
Venuto è tutto il campora paco a poco;
Tanto la ficia vista dilettava,
Che per la turba grande è stretto il loco:
Marfisa bella innanzi agli altri stava,
Ed era in viso rofsa, com' un foco,
Ma mentre, ch' ognun guarda, ecco Rinaldo
Di superbo furor' acceso, e caldo.

#### XXVI.

Sopra l'elmetto percuote Grifone,
Ch'era fatato, com' avete udito,
Se l'armi sue non eran così buone,
Tutto per mezzo l'arcbbe partito:
L'incanto fu dello scampo cagione
Del giovanetto, ch'altrimenti er'ito,
Benché restò sì d'ogni senso privo,
Che non morì, e non rimase vivo.

### XXVII.

E la briglia, e le staffe abbandonando, Si lascia ir del cavallo al destro lato, Per la campagna strascinava il brando, Perché l' aveva al braccio incatenato: Il suo fratello Aquilante, guardando, Crede ben che di vita sia paísato, E sospirando di dolore, e d' ira Vesso Rinaldo furioso tira.

#### XXVIII.

Era anche questo figliuol d' Uliviero
Con Grifsa d' un medesmo parto nato;
Nè di lui manco forte, ardito, e fiero,
Ed era come lui proprio fatato:
L'armi (s'intende) e la spada. e'l destriero
Benche a contratio fusse divisato,
Che questo è tutto nero, e quello è bianco,
Ma l'uno, e l' altro a maraviglia franco.

#### XXIX.

Sì che non su quest' assalto minore,
Anzi su molto più crudel, che quello,
Perch' Aquilante avea molto dolore,
Che per morto teneva il suo fiatello:
E come disperato, e pien d'errore
Addosso a quel d'Amon suona a martello,
Menando ad ambe man con molta fretta,
Per morir presto, o sar presto vendetta.

# CANTO VENTITREESIMO. 167

#### XXX.

D' altra parte Rinaldo, a cui pareva,
Che gli fuse pur fatta villania,
Maravigliosamente combatteva,
E della forza sua ben si servia,
Contra di se tutti color vedeva,
Senza aver chi d'ajuto un pel gli dia,
Se non Frusberta, e'l suo cor generoso,
Però sa un ferir maraviglioso.

#### XXXI.

Or via, diceva lor, brutta canaglia, Mandate ancor qualch' un' aftro a chiamare, Che v' ajuti a finir questa battaglia, Venite insieme tutti, se vi pare, Che tutti men vi stimo, che la paglia: Come potete gli occhi mai levare, E per vergogna non vi confondete, Poiché ad un solo addoso tanti sete ?

#### XXXII.

Non rispondeva il giovane valente
Al ragionar di Rinaldo superbo,
Ma stropicciando l' un con l' altro dente,
Fra se diceva, agli affetti mi serbo:
E cosi sopra l' elmo rilacente
Trafse a Rinaldo un colpo aspro, ed acerbo,
Ch' ambe le braccia verso il Cielo aperse
Il Principe pel duol, ch' allor sofferse.

#### XXXIII.

E se il suo brando non era legato
Con la catena, com' allor s' usava:
Senza dubbio nefsun saria cascato:
Rabicano a traverso al prato andava,
Perché Rinaldo il freno ha abbandonato;
Nè dove fusse allor si ricordava,
Che pel crudele spasimo, e dolore
Era perduto, e di se suesso fuore,

#### XXXIV.

'Aquilante d' orgoglio, e d' ira pieno, Per tutto irisono al campo lo seguia, Ed aveva nel cor tanto veléno, Che così volentier morto l' aria, Com' un Pagan, si perso aveva il freno: Ma Rinaldo è tornato in sua balia Proprio allor, ch' Aquilante l' avea giunto, E da vergogna sentendosi punto.

#### XXXV.

Ripreso il brando in man, ch' aveva perso, Volt' a Aquilante il caval corridore, Nell' ira, e nel furo cieco, e sommerso, Con quanta forza potè mai maggiore: A mezzo l' elmo lo colse a traverso, Non valse al giovanetto il suo valore, Nè l' armi fatte per incantamento, Che tramortito uscì del sentimento.

# CANTO VENTITREESIMO. 169

# Rinaldo ch' al ferire attento stava,

Rinaldo ch' al ferire attento stava, Perchè l' anima troppo ha riscaldata; Ad Aquilante l' elmo già sfibbiava, E ben gli arebbe la testa levata: Ma Chiarion la sua lancia atrestava, Perchè così la guerra era ordinata, Nè s'accorgendo Rinaldo d' Amone, Per fianco lo ferì sopr' al gallone.

#### XXXVII.

Difesa aleuna l' armi non gli fanno, Crudelmente nel fianco in ferito, E nel ricever così fatto danno, Ecco venir Grifon, ch' è tisentito, Ch' era stato gran pezzo in molto affanno, E fuor del sentimento sbalordito: Rotta la lancia, Chiarion va via, Chè 'l suo cayal reneva fantasia.

#### XXX VIII.

Or com' io disi, Grifon si risente
In quel tempo, che passa Chiarione,
E d' Aquilante non as l' accidente,
Nè di quest' altro il colpo del gallone;
Chè non si saria mosso veramente:
Ma racquistara avendo la ragione,
E 'l sentimento, ond' era prima tolto,
Verso Rinaldo a vendicarsi è volto.
Orl. Inn. Tomo II.
P

Ancor non era quel da Mont' Albano
Acconcio in su l'accione, e rafsettato,
Che dall'incontro improvviso, e villano
Di Chiarion, fu quasi traboccato:
Giunse in questo Grifon col brando in mano
E trovandolo mosso, e sollevato,
Gli dette un colpo anch' ei villanamente
Rinaldo si voltò, com' un serpente,

#### X L.

Com' un serpente per la coda preso, Che gonfia il collo, e 'l velenoso busto, Tal Rinaldo di sdegno tutto acceso, Contra Grifon si fece più robusto: E ben l' archbe per terra disteso D' un colpo più, che la misura giusto, Se non, che Chiarion, che s' è voltato, Turbó, giugnendo, il gioco cominciato,

#### XLI.

E sopra 'I braccio destro lo percosse
Così nel primo improvviso arrivare,
E si ben della polvere lo scosse,
Che gli fe quasi il brando abbandonare;
Or se il Principe nostro allor turbosse,
Pregovi, non mel fate raccontare,
Sostia, grida, bestemmia, e maladice,
Ed a sutti coloro ingiuria dice.

## CANTO VENTITREESIMO. 171

#### XLII.

E poi si volta contra Chiarione,
D'ammazzarlo fra se diliberato,
Ma per questo non resta il buon Grifone,
E non gli lascia riavere il fiato:
Ecco Aquilante a guisa d'un dragone,
Ch'or dello stordimento è pur sanato,
Ma non in tutto, perchè veramente
A que' du'altri non poneva mente,

#### XLIIL

Agli altri due, che ciascun più cruccioso Il Principe attendevano a pestare, Non vi pensa Aquilante furioso, Che si vuol de' suoi torti vendicare: Così spignendo il cavallo animoso, Sopra Rinaldo un colpo lascia andare, Tanto villan, crudele, acerbo, e crudo, Che gli raglió a traverso tutto 'l scudo,

#### XLIV.

Sott' esso era la piastra del bracciale
Sopt' un cuojo di busolo guarnita,
Ne di maglia la manica gli vale,
Che gli tece nel braccio aspra ferita:
A' circonsta-ti ne parca gran male,
Ed a Marssa, sopra gli altri ardita,
La quale insin' allor con grande stento
S' era tenuta di non darvi de 10.

#### XLV.

Spigne il caval la possente Regina,
A cui non puossi al Mondo altra agguagliare.
Qual vento, qual tempesta di marina,
Che fa le navi, e l' onde al cielo andare,
Alla suria, alla tabbia, alla rovina
Si puo di questa donna equiparare?
P arve, che 'l cielo in terra ne venise,
E che l' Abisso, e l' Inferno s' aprisse,

#### XLVI.

A quella orribil furia, a quel-fracalso Si saria tutto il Mondo sbigoritto, Ma Grifon non vuol farsi a dietro un paíso, Nè 'l suo fratel, perch' era troppo ardito: Parve agli altri veder ben Satanaso; Quel grande, che d'Inferno susse uscito, Perchè smarinti son del giorno avanti, Quando da les singginto tutti quanti,

#### X L.V.IL.

Venner contra a Marssa i giovanetti Fratelli, ognun sistrigne, e' lecudo imbraccia, Rinaldo con le mani, e denti stretti Al Re Adriano, e Chiarion minaccia: Torindo, e Ubetto s' hanno volti i petti, Bench' Ubetto è ferito nella faccia, E Truffaldino sta a vedet se piove, Come non tocchi a lui, tanto si muove,

### CANTO VENTITREESIMO. 173 XLVIII.

L' una zuffa, e poi l' altra vi vo' dire, Che in tre luoghi ad un tempo si travaglia, Lo strepito è sì grande del ferire, Lo spezzar delle piastre, e della maglia; Che fa chi guarda intorno sbigottire; Or cominciando la prima battaglia, Stanno que' due fratelli alla frontiera Con quella donna, ch' io vi dissi, altiera.

#### X L I X.

Proprio un' altiera Lionessa pare, Che con due cani si sia riscontrata; Ambi gli vuole, e non sa che si fare, I denti batte, e quello, e questo guatas Cotal Marfisa si vedea voltare Addosso all' uno , e l' altro inanimata, E stava in dubbio sol la donna forte, A qual prima di lor desse la morte.

#### L.

Volta a Grifone, un gran colpo gli mena Con quella spada, ch' ha tronca la punta. Ma non è verso lui rivolta appena, Che nel collo Aquilante l' ebbe giunta; Penfate s' ella rode la catena, E se la rabbia ben dentro l' ha punta. Che come il colpo la colse improvviso. Le fece batter contra l' elmo il viso.

LI.

E l'uscà il sangue di bocca, e dal naso;
Che non l'avvenne in altra guerra mai;
E turbata dicca, tu meni a caso,
Ma se sapesis quel, che ancor non sai,
Vorresti in quella Rocca esser timaso:
Or' io ti fo saper, che tu morrai
Per le mie mani, e non è in cielo Iddio,
Che ti posa campar dal fuor mio.

#### LII.

Mentre ch'ella minaccia, e grida, e brava, Sì che la gente intorno ha sbigottia Grifone accortamente il braccio alzava, E d'un rovescio in fronte l'ha ferita: Or quel che disperata ella brigava, A dir sarebbe l'atica infinita, A sbaraglio mettendo la persona, Sopra Aquilante tuttas' abbandona.

#### LIII.

E si villana percossa gli ha data
Un man dritto, che l'offese tanto,
Che se non era la piastra incantata,
L'a aria fesso per mezzo tutto quanto:
D'altra parte Grifon l'ha travagliata,
Come vedrete nel sequente canto,
Ch'a dir pur questi colpi ad uno ad uno,
E ad udir, si straccherebbe ognuno.



# CANTO XXIV.

I,

On è senza ragion quel detto antico;
O per dir meglio, quella opinione,
Che chi combatte con un suo nimico
Ed ha dalla sua banda la ragione,
Iddio lo favorisce, e gli è amico,
E fallo vincitor della quistione,
Ancor che sia dell'altro inferiore
Di persona, di forza, e di valore.

### I Ł

Anzi s' è visto più di mille voîte,
Ch' una persona disarmata, e solz
N' ha combattute, e disispate moîte,
Ed ha fatto mentir quella parola
Ch' usan di dir le volgar genti stolte,
E che per le volgari bocche vola,
Che dal tempo d'Orlando in qua, più dat
Posson, ch' un, che non abbia ajuto altrui,

### III

Non san eostor, ch' Orlando, ed Ulivieri Rinaldo, Baldovin, Namo, e'l Danese, E gli altri tanto franchi Cavalieri, A chi fu Dio così largo, e cortese, Fur da lui fatri a posta bravi, e fieri Pet l' onorate, giuste, e sante imprese, Ch' avevan di dirender la sua Fede, E così si dee credere, e si crede.

### ΙV

E quando mossi da capricci vani
Combattevan per odio, o per amore,
E lasciavan la guerra de' Pagani,
Era la forza loro assai mimore:
Il menar, che faceva delle mani
Rinaldo adesso, e'l doppio suo valore,
Che contra tanta gente combatteva,
Da questo, ch'io ho detto, procedeva,

### ٧

Che la querela sua troppo eta giusta
Contra ad un traditor di quella sorte,
Però que' due Pagan metteva in susta:
E d'altra parte quella donna forte
I due fiate' con la spada riffusta,
Perch' ebbe assai per peggio, che la morte,
Quel colpo, che Grison dianzi le diede,
E di se stessa fuor, lume non vede.

### CANTO VENTIQUATTRESIMO. 177

#### VΙ

Eran quell' Aquilante, e quel Grisone
Due Cavalier di tal forza, ed ardire,
Che non era huomo a piede, o in sul'arcione,
Ch' ambedue gli potesse sofferire:
Dico nè il Conte, nè il figliuold'Amone,
Nè chi altri pensar si possa, o dire,
A solo a solo avevan combatturo
Con tutti'due, e buon conto renduto.

#### VII

Onde una zusta si siera, e dubbiosa, Credo, non si facese al Mondo mai, Come fu tra Marsisa valorosa, Eque'due, ch' han pr'edezza più, ch'assai: Per ordin vi promisi dir la cosa, E se ben mi ricorda, vi lasciai, Quando la donna (onde s'è invelenita) Fu da Grison sopra l'elmo serita.

### VIII

Tirogli della spada adamantina
Un colpo, che'l pensò tutto disfare,
Lo scudo colse la forte Regina,
E lo fece in più parti in terra andare;
E se non eta l'armadura fina,
Che quella fata bianca usò incantare,
Tagliava lui con tutto il suo cavallo
D'un colpo, ch'è impossibile a stimallo;

### ΙX

Ben le rispose il franco giovanetto,
A duc man sopra l'elmo la petroste,
E scese giù la spada anche nel petto:
Aquilante in quel tempo stesso mosse,
Ma la donzella piena di dispetto,
E contra lui turbata, rivoltosse,
E lo feri talmente, che col collo
In su la groppa del caval piegollo.

### X

E senza indugio al suo fratel si volta, Con un rovescio tanto disptetato, Ch' al giovanetto aria la vita tolta, Se non avefse l' arnese incantato: Mentre la donna è quivi tutta volta, Aquilante atrivò dall'altro lato, E con gran furia nell'elimo l'afferra, Credendo a viva forza trarla in terra.

### XI.

Strigne Aquilante le mani, e le braccia, Marssa abbranca lui sopra lo scudo, E dal petto per forza glielo straccia: Grison vedendol d'esso fatto nudo, D'ajutar' il fratel ratto procaccia, Ed alla donna tita un colpo crudo, E con esso lo scudo le fracassa, Ed ella addosso lui col caval passa.

# CANTO VENTIQUATTRESIMO 179

### XII.

Lascia Aquilante, il qual scoteva invano, Ferisce all'altro l'elmo luminoso, Or chi più tosto può, gioca di mano, Non vi si pone indugio, ne riposo: Come in un tempo tempestoso, e strano Che vien con tuoni, e venor furioso, Grandine, e piuggia, abbatte, e sfronda, e sfiora L'etbe, e gli arbori scorza, e disonora.

### XIII.

Cosl è spesso di questi il colpire,
Ognun sopra colei, quanto può suona,
E l'uno, e l'altro l'attende a ferire:
Ella è si fanca, e si forte petsona,
Che'l lor vantaggio poco viene a dire,
D'altissimo romor l'aria risuona,
Quaranta fabbri a colpo di martello
Non san tanto romor, quanto era quello:

### XIV.

Vicino a loro, anzi in quel stefso loco Si fa un'altra mischia, un'altro agone, Che quel da Mont' Alban gettava foco, E va sopra Adiano, e Chiarione, Ancor che sia ferito più che poco Nel braccio manco, cd auche nel gallone, Pur di guerra è si pratico, e si saggio, Che combatte con essi, ed ha vantaggio.

### x v. '

Fra Ubetto, e Torindo di Turchia
La zusia cominciara pur durava,
Torindo combatteva tuttavia,
Ancor che Uberto molto l'avanzava:
Par che cresca ad ognun la gagliardia,
In que'tre luoghi ognun s'adoperava,
Ver'e, che con più rabbia, in altra guisa,
Si combatteva dov'era Mansia,

### X V I.

Ma poi di tutte tre queste contese

La fin di raccontarvi vi prometto;
Or bisogna, ch'io tomi ad altre imprese;
Del Conte Otlando dirò, che soletto
Fra l'aspre spine, e le rocche scoscese
Cavalcando ne va per quel boschetto,
Per capitar là dove il compagno era,
Cercando va di lui fin'alla sera.

### XVII.

E poichè'l Sole il monte ebbe pasato; E'n ciel si vede ogni minuta stella, Nè trova Orlando quel ch'egli ha cercato, Nè chi di lui gli dica pur novella, Scavalca di Bajardo sopt' un prato, Ed altrettanto sa quella donzella, Quella, di cui di sopra avete udito; Che così scorse il suo vecchio marito:

## CANTO VENTIQUATTRESIMO 181

### X V I I I.

La qual di qualche assalto dubitava;
E forse non v' aria fatto contrasto,
Ma questo dubbio non le bisognava,
Che lo stomaco Orlando aveva guasto:
Poi Turpin dice, che 'l Conte di Brava
Profession faceva d' esser casto,
Credete voi quel, che vi piace ormai,
Turpin dell' altre cose dice assai.

#### XIX.

In su l'etba corcossi il Conte Orlando,
Nè mai si mosse insin' al nuovo Sole,
E dorme forte sostiando, e russando,
La damigella molto se ne duole,
Quel suo russar dormir non la lasciando,
E non avendo fatti, nè parole,
Parve, che susse gian salvatichezza
A quella donna, ch' eta male avvezza,

### XX.

Dipoi che in Oriente su levata
La luminosa figliuola di Giove,
Gli monta in groppa tutta sconsolata,
E se saputo avesse andare altrove,
Sarebbe, credo, volentieri andata,
Ma com' ho detto, non sapeva dove:
Malinconica, e tacita si stava,
Orlando la cagion le domandava.

### XXL

Ella rispose, il vostro sonnacchiare
Non m' ha lasciata sta notte dormire,
Ed oltre a ciò, mi sentia pizzicare:
Dicendo questo, e volendo altro dire,
Ecco dinanzi un' altra donna pare
Fuor d'un buschetto verso lor venire,
Sopra ad un palafren di sera adorno,
Un libro aveva in mano, al collo un corno.

#### X X II.

Bianco era il corno, e di ricco lavoro, Miracolosamente fabbricato, Di smalto colorito, e di fin' oro Da ogni capo, e 'n mezzo era legato, E veramente valeva un resoro, Di tante ricche pietre era adornato, Com' io difsi, lo porta la donzella. In vista graziosa, e molto bella.

### X X I I I.

Come su giunta, ad Orlando s' inchina, E con voce modesta, e pur sicura, Gli disse, Gavalier, questa mattina Trovata avete la maggior ventura, Ch' anima mai trovasse pellegrina, Ma vi bisogna un cor senza paura, Com' aver debbe un Gavalier perfetto Qual voi mi somigliare nell' aspetto.

# CANTO VENTIQUATTRESIMO 183

### XXIV.

Questo libretto l' insegna acquistare;
Ma il modo, e la maniera vi vo' dire,
Convienvi prima il bel corno sonare,
Poi ad un tratto questo libro aprire,
E leggerete quel, che arete a fare
Della cosa, ch' è prima ad apparire;
Perchè del corno alla primiera voce
Qualche cosa vien fuor sempre feroce.

### X X V.

Il libro insegnetà, com' io v' ho detto, Qualmente in essa a governar v' abbiate, Ne crediate d' aver' a star' in letto, Ma converrà, che 'l brando adoperiate: Come sarcte suor di quel sospetto, Non bisogna, ch' allor punto indugiate, Perche la libertà vi saria tolta, Ma sonerete il como un'altra volta.

### XXVI.

Ed a quel suono ancor qualch' altra cosa i Uscir vedrette piena di scompiglio, E voi, come petsona valorosa, Aprite il libro, e pigliate consiglio: Ma se l' anima avete paurosa. Pur per guardarlo non alzate il ciglio, Perchè principio ardito, e debil fine, Fatto ha spesso molt' anime tapine.

E per ditvi le cose con ragione, il corno per incanto è fabbricato; Se qualche Cavaliero è si poltrone, Che dopo il primo suon sia spaventato, In vita sua sarà sempre prigione Nell' Isola del lago incatenato: Non dec chi non finisce, cominciare, Tre volte il corno bisogna sonare.

### XXVIII.

Alle due prime l'animo travellia
Pena, e fatica troppo smisutata,
Far bisogna ogni volta una battaglia:
Ma risonando poi la terza fata,
Spada adoprar non bisogna, ne maglia;
Perchè vien esca tanto avventurata,
Che se vivesta enaco degli anni cento
In vita vostra, sarete contento.

### XXIX.

Poichè dalla donzella il Conte intese Questa così bizzarra maraviglia, Di vederne la fin tutto s' accese, Nè più seco, o con altri si consiglia: Ma pien d'alto disio la man distese, E quel bel corno, e quel libretto piglia, E per potersi meglio adoperare, Di groppa quella donna fa smontare.

783

# CANTO VENTIQUATTRESIMO 185

### XXX.

Poi manda fuor del corno un fiero tuono;
Che l'arte del corrier ben far sapeva.
Ed anche l'istrumento eta si buono,
Che per tutto il contorno s' intendeva;
Eccoti nella fin del primo suono
In due parti una pietra si fendeva,
La quale è cento braccia, o poco meno,
Tutta s' aperse, e sotto anche il terreno,

### XXXI.

Rotta che su, per dritto, e per traverso; Ecce due Tori useir con gran furore, L'un dell'altro più bravo, e più perverso, Con sembiante bestial pien di terrore: Corna han di ferro, e per contratio verso, Volto alla testa il pel di stran colore, Or verde, or nero, ed or bianco pareva, Or giallo, or rosso, e sempre riluceva.

### XXXII.

Aperto il libro Orlando incontanente Vede, che così dice la scrittura: Cavalier, sappi, che sarai perdente, S'a que' due Tori uccider metti cura, Chè con la spada faresti niente, Ma s'a fin vuoi condur la tua ventura, Legar convienti ancor, ch'arai gran pena, E l' uno, e l' altro mettere in catena. Orl. Inn. Tomo II.

# LIBRO PRIMO XXXIII.

Poichè legati son, convienti andare
Là dove vedi la pierra spezzata,
E tutto il campo, ch'è d' intorno, ararea
E questo è quanto alla prima sonata:
Alla seconda poi torna a imparate,
Perchè il modo, e la via ti fia insegnata;
D' aver di questa impresa glotia, o morte,
Fa che sii savio, paziente, e forte.

### XXXIV.

Non fece Orlando al libro più riguardo,
Ma si rivolse al fracafsato sasso,
E non gli bisognava efser più tardo,
Che i Tori uscirno con molto fracasso:
Egli era già smontato di Bajardo;
E va lor contro con pensaro passo,
Il primo giugne, e la testa abbassando,
Mena una gran cornata al Conte Orlando;

### XXXV.

E l' ha più d' otto braccia in su gettato,
Poi diede in terra una strana percossa:
Giunse il secondo, e col como ferrato,
L' arme gli roppe, ancor che fuse grossa;
E verso il ciel di nuovo l' ha sbalzato,
E ben gli se doler le polpe, e l' ossa,
Ver è, che-sangue cavato non gli hanno,
Ch' è latato, e non puossi fargli danno.

# CANTO VENTIQUATTRESIMO 187

### XXXVI.

Se la gli monta non ne domandate;
Pensarsi dee, che la gli parve strana,
Com' cbbe in terra le piante fermate,
Ben mostfo d' aver forza più, ch' umana;
Menando lor si fiere bastonate,
Che fischiar si sentiva durlindana,
A traverso alla testa, ed alla schiena
Mena gran colpi, e dà ben lor gran pena,

### X X X VII.

Ma come il brando suo susse un bastone,
Intaccar lor non può la pelle addosso;
Così statte avevan le persone,
Che non archbon lor pur un pel mosso
Le spade di Valenza, e le Schiavone,
Ma ben' il Conte han si rotto, e percosso
Con le corna di ferro, e si siaccato,
Ch' or' a questo piegava, or' a quel lato.

### XXXVIII.

Pur' com' huom forte sopr' ogni misura, Facca del suo dolore aspra vendetta, E combattendo senza aver paura, Pur le percoíse spesseggia, ed afretta, Che ben, ch' abbian la pelle grosa, e dura, Tristo a quel d'essi, che' suoi colpi aspetta, Tanto sinistramente gli batteva, Che spesso a terra chinar gli faceva.

# 188 LIBRO PRIMO XXXIX.

Or comincian' a dietro a rinculare,
Pur con le corna facendo difesa,
Ma come il Conte gli andava a trovare;
Era di nuovo la lor furia accesa:
Così tre volte si vider fermare,
E tre volte tornarno alla contesa,
Al fin' Orlando, per finir la guerra;
Un d'efsi in fronte per un corno afferra

### X L

Con la sinistra per un cotto il piglia, Mugghiando il Toro soffiava, e bravaya, E facea salti, ch' era maraviglia, Nè Orlando per questo lo lasciava: Avea cavata a Bajardo la briglia, E legata alla cinta la portava, La redina era fatta di catena, Con esa il Conte legato lo mena.

### XLI.

E mentre, che così l' un Toro gira, Tenendol tuttavia preso pel corno, Di velen pien quell' altro tutto, e d' ira, Sempre battendo gli girava intorno: Il Conte con gran forza il primo tita Ad'un pilastro d' un bel marmo adorno; Ch' eta del Re Bavardo sepoltuta, Siccome dichiarava una scrittura.

# CANTO VENTIQUATTRESIMO. 189

### XLII.

Con essa avendo il primo incatenato, Il secondo anche lega, come quello, E poichè l' ebbe al sepolero menato, Battendol tuttavia con un flagello, Tanto ch'a tutti il furor'è mancato, Sempre adoprando valore, e cervello, Fra loro acconcia il Conte si la spada; Che l'elsa innanzi, e dietro il pomo vada.

### XLIII.

Poi un baston da un' arbore straccia, Com' un villano arando pel sabbione, Que' feroci anima' pungendez caccia, E fa un solco il figliuol di Milone, E truttavia gli sgrida, e gli minaccia, E gli sospigne innanzi col bastone, Durlindana la punta in terta ficca, d'aglia le pietre, e le radici spicca.

### XLIV.

Poichè quel campo fu per ogni verso
Arato tutto, Orlando fe gran festa,
Ringtaziando il Signor dell' Universo,
Che con onor della prima opra resta,
Digiugne i Tori, ed ognuno a traverso,
Chi qua, chi là ne van per la foresta,
Forte mugghiando, dietroad un gran monte
Uscir di vista alla donna, ed al Conte.

### х L V.

II qual, benchè sofferto molto affanno, Ayese pel combatter, ch' avea fatte, Pur gli pareva ciascun' ora un' anno D' ayere il suo lavoro a buon fin tratto, Nè stima, che per forza, o per inganno Gli possa il suo disegno esser disfatto; Dunque senz' altrimenti riposare, Ripiglia il corno, e comincia a sonare.

### XLVI.

Era smontata già del palafreno
Quella donzella, che portava il corno y
E nei pratr di suor coperto, e pieno
S' avea d' una ghirlanda il capo adorno:
Ma come il suon del Conte venne meno,
Tremò quella campagna d'ogni intorno,
E un monticel, che lungi era indi poco,
La cima aperse, e fuor gettò gran soco.

### XLVII.

Fermosi Orlando con intenzione
Di veder quel, che suor ne debbia uscire e
Ed ecco uscito d' esso un gran Dragone
Terribil nella vista, e pien d' ardire:
La donna, che sapeva la cagione,
Tenne quell'altra, che volea suggire,
Dicendo, state sopra me sicura,
Che tocca a colui solo aver paura.

### CANTO VENTIQUATTRESIMO. 191

### X L V I I I.

Questa faccenda a voi non appartiene,
Ma a lui, ch' ad ogni modo fia deserito,
Quell' altra gli rispofe, e' gli sta bene,
'h' un più da poco al Mondo non è certo:
Questa bestemmia ora ad Orlando viene,
Della grossezza sua per premio, e metro,
Che non sarebbe buon medico stato,
Non conoscendo l' umor del malato.

### XLIX.

Or com'io dissi, usci fuori un Serpente;
Del qual mai più non su visto il maggiore:
La pelle ha verde, e d'ord'rilucente,
L' ale dipinte di strano colore:
Tre lingue aveva in bocca, acuto il dente,
E con la coda sacca gran romore,
Fumo, vampa, favilla, e siamma viva
Dall'orecchie, e di bocca fuorgii usciva.

### L.

Come tutto ad Orlando si scoperse, Che quel libretto ancor leggeva piano, Scritte vedeva, ove prima l' aperse, Queste parole: or piglia l' arme in mano, Altrettanta fatica non s fferse, Quanta soffiriati tu, mai corpo umano, Ma forse ancor ri potresti ajutare, Se quel, che dico, non ti sdegni fare.

### LI.

La guerra col Dragon debbe esser presta;
Perchè di tosco tutto quanto è pieno;
E getta sumo, e siamma si molesta;
Che ti sarebbe tosto venir meno:
Ma se potessi tagliarli la testa;
Non dubitar di soco, o di veleno;
Pigliala, poich'è mozza, arditamente,
E sa, che dentro non vi lassi un denre.

### LII.

Come gli hai tratti, gli seminerai Nella terra, che dianzi hai lavorata; Onde mirabilmente uscir vedrai Gente, di ferro, e di valor' armata: E se vero sarà, lo proverai, Che s' adesso la vita t' è salvata, E se tu hai di questa impresa onore, Ti puoi chiamar de' Cavalieri il fiore;

### LIII.

In quel libro non par ch' altro si scriva, Letto, che l' ebbe Orlando, lo scriva, Perchè il Serpente sopra gli veniva Con l' ale aperte, e gran furia menava, Gettando fumo, e foco, e fiamma viva: Con molto ardire il Conte l' aspettava, La bocca aperse il superbo Dragone, Credendosi inghiottirlo in un boccone.

# CANTO VENTIQUATTRESIMO. 193

### LIV.

Ma come piacque a Dio, lo scudo prese, Ed hallo tutto quanto disipato, Era di legno, e si forte s' accese; Che in men, ch' io non lo dico, fu abbruciato; Così l' elmetto, e l' usbergo, e l' arnese Tutto rovente venne, ed affocato, E poi la sopravvesta, e po 'l cimiero Ardeva tutto in capo al Cavalieto.

### L V.

Strana molto gli par questa battaglia,
Poichè col foco contender conviene,
Dove atte, o forza non ha, che gli vaglia,
Col foco il fumo mescolato viene,
E clentro all' elmo la vista gli abbaglia,
Non vede appena ilbrando, che in man tiene,
E benchè abbia. il veder già quasi perso a
Pur mena colpi a dritto, ed a traverso.

### LVI.

E così alla cieca ognor menando In quella zuffa buja, e tenebrosa; Nel collo il giunse pur' al fin col brando, E gli ragliò la testa spaventosa, La qual' in man pigliara, e ben guardando, Gli parve pur, che fusse strana cosa, Era di color rosso, verde, e bruno, Al fin ne trasse i denti ad uno ad uno. Oct. Ian. Tomo II.

Cavossi l' elmo poi non più forbito, E tutti quanti dentro ve gli pose, Poi nell' arato campo sen' è ito, Come quel libro insegnando gli espose, Dove Bavardo Re su seppellito. Semino le mascella velenose: Turpin, che sempre un stil scrivendo tenne, Dice ch' a poco a poco n' uscir penue;

### LVIII.

Penne, cioè pennacchi da cimieri
A poco a poco usett suor della terra,
E dipoi gli elmi, e petti de' guerrieri,
E tutro il busto, se Turpin non erra:
Pedoni innanzi, e dietro Cavalieri
Uscir rutti gcidando guerra guerra
Con trombe, e corni, che si bella sesta,
Ognun la Jancia contra al Conte attessa,

### LIX.

Il qual vedendo questa cosa strana,
Difse fra sè, questa semenza ria
Mieter mi converrà con durlindana,
Ma s' io n' ho mal, la colpa sarà mia:
Perchè diletto ha pur la gente umana
Lamentarsi d' altrui, per sua follia,
E ben misero è quello, e pazzo in tutto,
Che di mal seme miete peggior frutto.

# CANTO VENTIQUATTRESIMO. 195

### LX.

Or non bisogna al Conte esser più tardo,
Nè riputar questa cosa una ciancia,
E tanto più conviengli esser gagliardo,
Che non aveva, nè scudo, nè lancia:
Messosi l' elmo, salta su Bajatdo,
E con gli spron lo batte nella pancia
Contra la gente, che si vede intorno,
Ch' è pur' or nata, e dee morir quel giorao.

### LXI.

Non bisogna, ch' io vada raccontando I colpi, che si fanno nel ferire, Già che sapete, che contra quel brando Non val difesa d' arme, né schermire: Onde in conclusion dico, ch' Orlando Fece alla fin color tutti morire: E come morti fur tutti, e dispersi, Di nuovo sotto terra fur sommersi,

### LXII.

Pipoi, che 'I Conte Orlando d' ogn' intorno
Vide quella gran gente dissipata;
Che in vita ha fatto 31 poco soggiorno,
E dove nacque, ivi s' e sottentata:
Senza indugiar si mette a bocca il corno,
Per far la terra, ed ultima sonata;
Dalla qual, quel ch' uscl, vedrete poi,
Ch'io temo, che 'I dir troppo, non vi annoi,
R ij



# CANTO XXV.

1

vesti Draghi fatati, questi incanti, Questi Giardini, e libri, e comi, e cani, Ed huomini salvatichi, e Giganti, E fiere, e mostti, ch' hanno visi umani. Son fatti per dar pasto agli ignoranti, Ma voi, ch' avete gl' intelletti sani Mirate la dottrina, che s' asconde Sotto queste copette alte, e profonde.

### 11

Le cose belle, preziose, e care; Saporite, soavi, e delicate, Scoperte in man non si debbon portare; Perchè da' porci non sieno imbrattate; Dalla natura si vuole imparare; Cheha le sue frutte, e le sue cose armate Di spine, e reste, ed ofsa, e buccia, e scorza Contra la violenza, ed alla forza.

# CANTO VENTICINQUESIMO. 197

### III.

Del Ciel, degli animali, e degli uccelli, Ed ha nacosto sotto terra l' oro, E le gioje, e le perle, e gli altri belli Segreti agli huomin, perchè costin loro; E son ben smemorati, e pazzi quelli, Che fuor portando palese il tesoro, Par che chiamino i ladri, e gli afsafsini, E'i Diavol, che gli spogli, e gli rovini.

### Iγ.

Poi anche par, che la giustizia voglia,
Dandosi il ben per premio, e guidardone
Della fatica, che quel, che n' ha voglia
Debbia efser valentuomo, e non poltrone;
E pare anche, che gusto, e grazia accoglia
A vivande, che sten per altro buone,
E le faccia più care, e più gradite
Un saporetto con che sien condite.

### V.

Però quando leggete l' Odifsea;
E quelle guerre ortende, e disperate,
E trovate ferita qualche Dea;
O qualche Dio, non vi scandalezzate;
Che quel buon'huomo altr' intender volea,
Per quel, che fuor dimostra alle brigate,
Alle brigate goffe, agli animali,
Che con la vista non passan gli occhiali,
R ij

### VI

E cost qui, non vi fermate in queste Scorze di fuor, ma passate più innanzi, Che s' esserci altro sotto non credeste, Per Dio areste fatto pochi avanzi, E di tenerle ben ragione areste, Sogni d'infermi, e fole di romanzi: Or dell'ingegno ognun la zappa pigli, E studj, e s' affatichi, e s' afsotrigh.

### VII,

Orlando a bocca il corno si ripose,
Come nel canto a dietro io vi contai,
E di vedere il fin di queste cose
Diliberossi, o di non finir mai:
Di queste cose nuove, e faticose,
Che gli dier maraviglia, e noja afsai,
Benche venute poi, le reputasse
All'also suo valore abbiette, e basse.

### VIII.

E suona sì, che di sonar si stanca
Quel bel corno gentil, terso, e pulito:
Nulla apparisce, e di già il corno manca,
E già pensava il Conte esser schernito:
Ecco una cagnolina tutta bianca
Gli viene incontro pel prato fiorito,
Verso la qual rivolgendo la testa,
Diceva, or che ventura magra è questa !

# CANTO VENTICINQUESIMO. 199

X.

Tanta fatica adunque, tanto stento
Ho durat' io per aver questo merto 1
Io ne son ben pentito, e mal contento,
S' io non ne cavo altro guadagno, cetto
Io me ne rendo in colpa, e me ne pento,
Che tanto affanno a gran torto ho sofferto:
Mi promise costei farmi beato,
Ed or, come una bestia, m' ha beffato.

#### X.

Così dicendo, a dietro si voltava, Di sdegno pieno, e tutto fastidioso, Il libro, e l' corno per terra gettava, E se n' andava irato, e furioso: Ma la Donzella forte lo chiamava, Dicendo, aspetta, Signor valoroso, Ch' al Mondo non è Re, nè gran Signore, Ch' abbia ventura di questa maggiore.

### XI.

Intendi quel, che'l mio parlar ti spiana,
Ancor non è compito il tuo lavoro,
Un' isoletta non di qui lontana,
Ha il nome, ed ha l'effetto del tesoro,
Ivi una Fata è chiamata Morgana,
Che fatta ha Dio dispensiera dell'oro,
Quanto per tutto il Mondo sene spende,
E s' adopra, da lei tutto si prende.
R iv

### XII.

Ella sotterra il manda agli alti monti,
Ove si trova con tanta fatica,
E lo nasconde ne' fiumi, e ne' fonti
In India, ove lo cava la formica:
Nè ti paja, che cosa strana io conti,
Che l' oro in acqua due pesci nutrica,
Hanno questa natura, e condizione,
Temol si chiama l' un, l' altro Carpione.

### XIII.

Questi due pesti vivon d' oro fino: Or per finir di dir la mia novella, Dico, che i due metalli ha in suo domino D' oro, e d'argento quella Fata bella: Ed è venuta a far questo cammino Questa cagnola mandata da quella, Per farti in vita tua rieco, e beato, Poichè tre volte il suo corno hai sonato.

### XIV.

Ch' al Mondohuom non fu mai coranto ardito, Che lo sonasse la seconda volta: Chi l' ha sonato un tratto, s' è smarrito, E gli è stata alla fin la vita tolta: Non ti levar per questo da patrito, Anzi il consiglio mio prudente ascolta, Intendi, e nota ben la fantasia, Perchè la cagna qui venuta sia.

# CANTO VENTICINQUESIMO. 201

### x v.

Morgana, della quale io t'ho patlato, Padrona d'ogni cosa ricca adorna, Ha un suo cervo pel Mondo mandato, Che'lpel' ha bianco, e d'oro ambe le corna, E d'una certra maniera é fatato, Che in luogo alcun nonsi ferma, o soggiorna, Va sempre in volta, e da nocr non si trova Chi di pigliarlo fatta abbia la proya.

### x V I.

Nè si potrebbe in modo alcun pigliare, Senza l' ajuto di questa bracchetta, La qual prima all' odor lo fa levare, E poi gridando, dietro a lui si getta: Conviensi quella voce seguitare, Perchè leggier ne van, come saetta, L' uno, e l' altrodi loro, e quello, e questa In capo di sei giorni pur s' arresta.

### XVII.

Perchè giugnendo il settimo alla fonte,
Dove si bagna il cervo pauroso,
Quivi son le fatiche tutte sconte,
E fa il suo cacciatore avventuroso,
Perchè pigliar si lascia, e della fronte
Sei volte il di muta il corno ramoso,
Ha trenta bronchi ogni tamo, e di peso
É cento libre, s' io ho ben' inteso.

### XVIII.

Sì che tanto tesoro adunerai,
Com' abbi questo cervo guadagnato,
Che sempremai contento ne sarai,
Se le ricchezze fanno l' huom beato:
E forse ancor l' amor' acquisterai
Di quella Fata, ch' io t' ho ragionato,
Quella, che'l viso ha sì bello, e sì adorno,
Che vince il chiaro Sole a mezzo giorno-

### XIX.

Orlando sorridendo, l'ascoltava, Ed a fatica la lasció finire, Che quelle cose niente stimava, Che costei gli è venuta ad offerire: Ed a lei dise, donna, e' non mi grava D' efsermi posto a rischio di motire, Che di pericol solo, e di fatica Il Cavalier si pasee, e si nutrica.

### XX.

Speranza d'acquistar' oro, ed argento, La spada non m'aria fatto cavate, E chi lo cerca, cerca briga, e stento, E vuolsi senza fine affaticare, Che chi n'acquista più, manco è contento, E l'appetito non si può saziare, Che quanto acquista più, più ne disa, Adunque senza capo è questa via.

# CANTO VENTICINQUESIMO. 203

### XXI.

Anzi pur senza fine è infinita,
D' onore, e di piacer spogliata, e priva,
Chi va per-essa, mai non trova uscita,
E dove arrivar vuol, mai non arriva:
Sì che la voglio in tutto aver smarrita,
Nè mai per essa andare, insin ch' io viva,
E per parlarti chiaro, e non oscuro,
Dico, che del tuo cervo non mi curo.

### XXII.

Piglia il tho libro, e 'l corno, e fia d' altrui Questa ventura, questa gran ricchezza, Rendoti grazie de' consigli tui, Io son tirato a via maggior' altezza: Altro ho da fare, e discortese fui, Allontanarmi da quella bellezza, Dalla mia donna, che par che mi chiami, Forse dubbiosa (oimè) ch'io più non l' ami.

### XXIII.

Ben mi ricordo, come la lasciai
Stretta in quell' alta rocca, e assediata,
Or chi potrebbe ragguagliarmi mai,
Come sia poi quella guerra passata:
Partendo, ivi ogni cosa abbandonai,
Per seguir' Agrican quella giornata:
Che combatteva l' una, e l'altra gente,
E del successo poi sono imprudente.

### XXIV.

Cosí fra se medesimo parlava
Il Conte, pien di mille stan pensieri,
E la donzella alla groppa invitava,
La qual pur vi sali mal volentieri:
Quell' altra col suo corno sen' andava:
Giunti ad un fiume, per certi sentieri,
Sopt' un ponte trovarno un' huomo armato,
Che tosto fu dal Conte salutato.

### XXV.

Ma il Cavalier, che vide la donzella, La riconobbe, perch' era su' amante, E difse, questa è Leodilla bella, Figliuola del Re vecchio Monodante: Laonde volto ad Orlando, favella Con minaccevol voce, ed arrogante, Questa è la donna mia, che tolta m'haī, O me la lascia, o ver che tu morrai.

### XXVI.

S' clla è tua, disse Orlando, e tua si sia, Fra noi parola non si faccia, o dica, Tola di grazia, e menatela via, Che mi pare alle spalle aver l'ortica: Io ti ringrazio della cortesia, Con che m' assolvi da questa fatica, Con essa oveti piace più puoi ire, Pur che con meco non vogli venire.

### CANTO VENTICINQUESIMO. 205

### XXVII.

Udendo il Cavaliere il ragionare;
Che fa Orlando, mostrando viltade;
E nel sembiante si feroce pare,
Maraviglia nell' auimo gli cade:
Prese la donna, e senz' altro parlare,
Via ne la mena per contratie strade,
Pigliava l' un verso Albracca la via,
Cavalca l' altro verso Circassia.

### X X V I I I.

Ordauro si chiamò quel Cavaliero,
Ch' al Conre Orlando la donzella tolse;
Nè colta glie l' aria per efser fiero,
Ma perch' Orlando contrastar non volse,
Ch' avea volto ad Angelica il pensiero;
Però da questa volentier si sciolse,
E più d' un' anno gli pareva ogn' ora;
Di giugner dov' è quella, ch' egli adora.

### XXIX.

Or lascianlo venir, che senza guida Troverà ben la strada, vi prometto; Io mi sento chiamar da quelle grida, Da quel rumor crudel pien di dispetto, Dov' è Marssa, ch' a morte dissida Aquilante, e quell' altro giovanetto, Che prove fa, come se vecchio fuse, Tanti dà a quella donna colpi, e busse,

### 206 Libro Primo

### XXX.

D' altra patre il figliuol fiero d' Amone Ferito crudelmente, e sanguinoso, Carica-il Re Adriano, e Chiarione: E vedesi Torindo val, roso Combatter con Uberto dal Lione: Stavasi Truflaldin solo in risposo, Come nell' altro canto vi narrai, Or mi convien finit quel, che lasciai.

### XXXI.

Conviemmi, dico, farvi noto, e piano II fin di quelle tre battaglie amare: Come v' ho detto, quel ghiotro villano Stava da parte la zusia a suardare: E Chiarion vedendo, ed Adriano, Che Rinaldo faceva rinculare; Come colui, ch' era pien di paura, D' Albracca si fuggi denero alle mura;

### XXXII.

Non lo vide Rinaldo così appunto, Che non l' arebbe mica lasciat' ire: Ben tosto Rabican l'arebbe giunto, Ma tanto è riscaldato nel ferire, Che della fuga sua non vide il punto: Sol vide quanto l' uscio fessi aprire, E minacciando a' due guerrier col dito; ¿ dse, quel traditore è pur fuggito,

# CANTO VENTICINQUESIMO. 207

### XXXIII.

Onde se voi volete, che si rest!
Di combatter fra noi, poich' è cessato
Quel, che ci fa l' un l' altro esser molesti
Cioè la vista di quel scellerato;
Vi lascerò, pur che voi siate presti
A far, che in campo sia doman menato,
E si conduca la battaglia nostra
Al fin, che Dio, e la giustizia mostra.

### XXXIV.

Cotal parole diceva Rinaldo,
Ed altre, che contar non fa mestiero:
A questo accordo ogouno stette saldo,
Ancor che 'l cor di quella donna altiero,
Ch' era di vendicarsi acceso, e caldo
Non si piegasse così di leggiero:
Fu pur contenta con promissione,
Che doman torni Aquilante, e Grisone

### XXXV.

E che combattan seco almanco an giorno
Dal Sol nascente insin, che va in riposo;
Così dentro alla rocca fer ritorno
Ognuno affiitt), stanco, e fastidioso;
E non avevan pezzo d' arme intorno;
Che non futse spezzato, e sanguinoso,
E pur quella medesima divisa
Hanno, kinaldo, e Torindo, e Marfisa,

### XXXVI.

Quivi ognun si governa, e si procura
Della persona, e della guarnigione,
Que' della rocca tutti hanno paura,
Salvo Aquilante, e'l suo fratel Grifone:
Parlan' insieme della guerra dura,
Del gran ferir, della distruzione:
Diceva Astolfo, Orlando è travestito,
Ed ha ognun di voi scorto, e schernito.

### XXXVII.

Difse Aquilante, se-tu ben nol sai, Quel si bravo è 'l Signor di Mont' Albano, Noi lo pregammo con parole afsai, Quando a combatter giù scendemmo al piano, Che non volesse combatter, ne mai Piegar potemmo quel cervello strano, Onde domane a questa nuova guerra, Q egli, o noi convien, che resti in terra,

### XXXVIII.

Rispose Astolfo, tu hai mal pensato, Se credi aver' a rimaner vincente, Io me ne paſsero dall' altro lato, Acciò che sia valente con valente; Quando in sul campo me vedrete armato, So che il combatter v'uscirà di mente, Nè sarà huom di voi tanto sicuro, Ch' esca tre palmi fuor di questo muro.

Risa

# CANTO VENTICINQUESIMO. 209

### XXXIX.

Rise Aquilante della braveria,
Che lo conosce, e dise, alla buon' ora,
Poichè così ha da esser, così sia,
Astolio non istette un quatto d'ora,
Che della rocca armato fuora uscia:
Non era ben finito il giorno ancora,
Che i due cugini insieme si trovato,
E con gran festa l'un l'altro abbracciaro,

### ХL.

Lasciamgli risposar nel padiglione,
Ragionerem di lor poi domattina,
E ritorniamo al figliuol di Milone,
Che pien di volontà tanto cammina,
Che d' Albracca è già giunto al torrione:
Il Sol verso Occidente il carro inchina,
Quando entrò del castel dentro alle porte
Colui, del qual non si trova huom più forte.

### X L I.

Nè par che s' abbia grattata la pancia,
L' armi ha spezzate, ed è senza cimiero.
Arsa la sopravvesta, e non ha lancia,
E non ha scudo, nè rotto, nè intiero:
Ma ben di foco l' una, e l' altra guancia,
E nell' aspetto si superbo, e fiero,
Che chi 'l' vede venir sopra Ba; ardo,
Giudica ch' egli è il fior d' ogni gagliardo,
grd. Ina. Tomo II.

### XLII. .

In su la prima entrata della rocea
Con Angelica bella si scontrava,
Salta fuor dell'arcion, che nulla tocca,
La dama di sua man lo disatmava:
E nel cavargii l'elmo, il bacia in bocca;
Non domandate com' Orlando stava,
Che come tocco fu da quel bel viso
Gli parve esser rapito in Paradiso.

### XLIII.

Avea la donna un bagno apparecchiato
Troppo gentile, e di soave odore,
Hallo pur di sua man tutto spogliato;
E spefso il bacia in dolce atto d' amore:
Poi l' ugne con un' olio dilicato,
Che caccia dalla carne ogni livore,
E quando la persona è lassa, e stanca,
È tornata da quel gagliarda, e franca.

### XLIV.

Stavasi il Conte cheto, e vergognoso, Mentre che la donzella il maneggiava, E pel troppo volet caldo, e focoso L' intensa voglia sua men si mostrava: Entrato al fin nel bagno dilettoso Tutto dal collo in giù da se si lava, E poiché fu lavato, asciutto, e netto, Per poco spazio si corcò nel letto.

# CANTO VENTICINQUESIMO. 211

#### XLV.

E dopo questo la donna lo mena.
In una ricca camera parata,
Dove con gran piacer stettono a cena,
Ivi era ogni vivanda dilicata:
Al fin lo lega con dolce catena,
Standogli al collo la donna abbracciata,
E con leggiadri, e graziosi preghi,
Gli dice, ch' una grazia non le nieghi.

#### XLVL

Una grazia diceva, anima mia,
Sola ri prego lasciami imperrare,
Ch'ancor, che molto più, che mia tu sir,
Mi puoi con questa in eterno comprare;
Nè son sì piena di discortesia;
Che da te voglia quel, che non puoi fare
Ma fol chieggo da re, che per mio amore
Mostri in un giorno tutto il tuo valore.

#### XLVII.

E non abbi rispetto, ne risguaido,
Fa ch' io vegga di te l' ultima prova,
Perche staro a veder se se' gagliardo,
Nè creder, che d'addosso occhio ti muova
Fin che in terra non mandi ogni stendardo
Di quella gente, che là giù si trova,
E so, che se' per farlo, se tu vuoi,
Perche conosco ben, che far lo puoio.
S ij,

#### XLVIII.

Una donna feroce, e dispietata,
Che venne con mio padre in mia difesa,
Senza cagion dipoi s' è ribellata,
Ed ha rivolto l'ajuro in offesa;
Tal che da lei son' ancora afsediata,
E se tu non m'ajuri, io sarò presa,
Perchè m' ha a noja, e tanto odio mi porta,
Che non mi vuol veder viva, ne morta,

#### XLIX.

Così dise la donna, e lagrimando;
Il viso a lui di lagrime bagnava,
Appena si ritenne il Conte Orlando,
Poco mancò, ch' allora non s' armava,
Nè dise aktro, se non che, fulminando,
Gli occhi di bracia intorno stralunava:
Poichè la furia fu passata un poco,
Il viso volge a lei, che par di foco,

#### L,

Non poté la donzella sofferire.
Di guardar quel crudele ortido aspetto:
Disse il Conte, Signora, a te servire
Mi riputo tal grazia, e tal diletto,
Che per far questo convertà morire,
O io, o quella donna, che tu hai detto,
Ma spero in Dio, che toccar debba a lei,
Cosi il ciel sia propizio a voti miei.

# CANTO VENTICINQUESIMO. 213

#### L I.

Rimase afsai contenta la donzella
Dell' offerir del figliuol di Milone,
Che l' alto valor suo ben sapev'ella:
Or vengon frutte, vino, e confezione
Per compimento della cena bella:
In questo giunse Aquilante, e Crifone,
Ed ogonus s'e con Orlando abbracciato,
Angelica di poi prese commiato.

#### LII.

Appena tocca terra con le piante.

Tanto è superba di si alto amante,
Che di Marfisa non ha più pensiero:
Come partira fu, dise Aquilane
Al Conte Orlando, e' ti sarà mestiero
D' esser valente, e giucar ben di mano,
Perch' hai contro il Signor di Mont' Albano.

#### LIII.

Egli è venuto, io non so già a che fare,
Ma efser fuor del senno al tutto mostra,
Che tutti qua ci ha totit a consumare,
Brava, e minaccia, e ci sfida alla giostra;
Grifone ed io lo stemmo a predicare,
Che l' amicizia, e parentela nostra
A guastar non volesse esser si duro,
E su appunto, come dire al muro,

#### LIV.

Se' cetto, che sia desso, disse Orlando, E non l' aver per un altro scambiato? Disse Aquilante, io mi ei raccommando, Io sono stato seco, e gli ho parlato, Combatruto con lui brando per brando a E tu mi stimi così smemorato, E sì fuor d' intelletto, e di ragione, Ch' io no no conosca Rinaldo d' Amone.

#### L V.~

Conforme all' un fratel l' altro diceva, Che l' aveva pur troppo conosciuto: Quando il misero. Orlàhdo ciò intendeva Parve, che 'l naso gli fuse caduto, E tanta gelosia dentro accoglieva, Che Rinaldo non fuse là venuto Innamorato della donna bella, Che sta qual cosa morta, e non favella;

#### LVI.

Tosto dette commiato a' due frategli, E si rimase in camera soletto, E con le man stracciandosi i capegli Pien di sdegno, di doglia, e di sospetto, Qui dee motit, dicea, o io, o egli, E così detto si getta in sul letto, Ove con pianti, e pierose parole, In cotal guisa si lamenta, e duole.

# CANTO VENTICINQUESIMO. 215

#### LVII.

Ah vita nostra trista, e dolorosa,
Nella qual mai diletto alcun non dura:
Come alla luce chiara, e graziosa
Succede l' ombra della notre oscura,
Così non fu gianimai cosa giojosa,
Che non fuse meschiata di sciagura:
Anzi è breve ogni bene, ogni piacere,
La doglia dura sempre, e'i dispiacere.

#### LVIII.

E cost vaole il mio fiero destino, Ch' io, che con tanto piacere, ed onote Accolto fui da quel viso divino, Che non credetti aver mai più dolore, Avessi ciò per esser più meschino, Perchè la pena mia fulse maggiore, Che "l perder l'acquistaso è maggior doglia, Che mainon acquistar quel, che l'huom voglia.

#### LIX.

To son venuto dalla findel Mondo
Per l' amor d' una donna guadagnare;,
Ed ebbi jeri un di tanto giocondo;,
Che più saputo non arei bramare:
Non' vuol fortuna, ch' io abbia 'l secondo;,
Rinaldo me lo viene a disturbare,
E ben conosce Iddio, ch' egli ha gran totto;,
Ma cetto l' un di noi resterà motto.

#### LX.

10 l' bo sempre ajutato, e favorito, Quanto ho potuto con l' Imperadore, E mille volte, ch' è stato sbandito L' ho risornato in grazia, ed in favore? Egli amato non m' ha, në riverito, E pure a suo dispetto io son maggiore, Fgli è di poca terra Castellano, Ed io son Conte, e Senator Romano,

#### LXI.

Egli amor non mi porta, o riverenzia;
Ancor che poco men' abbia a curare,
Anzi ho voluto con la mia prudenzia
Il suo poco intelletto temperare:
Or romper mi convien la pazienzia,
Ch' ad un taglier non pon due ghiotti state:
E di finilla son diliberato;
Che compagnia non vuole amor, ne stato.

#### LXII.

Se vivelse, egli ha in se tanta malizia, Ch'io resterei della mia donna privo, Egli è colmo di frande, e di tristizia, Più che non è Lucifero, è cattivo, Io sono inetto a si fatta milizia, Anzi non so se mi sia motto, o vivo, E se non m'è insegnato, e dato ardire, Cominciar non saprei mai, nè finire.

M

## CANTO VENTICINQUESIMO. 217

#### LXIII.

Ma che dich' io? dunque partito fia Il parentado, e l'amicizia antica, Ch' è fra la sua, e fra la stirpe mia? Io erro, e non bisogna, ch' haom mel dica, Ma dal dritto sentiero amor mi svia, Però convien, che si faccia nimica: E che col ferro si stracci, e divida, E che per man dell' un, l'altro s' uccida.

#### LXIV.

Così affiirto, affannato, e dolente
Il Conte seco stesso ragionava,
Mai non chiuse occhi, ne fermo la mente,
Tutta notte pel letto si voltava,
Delle stelle si duol, che son si lente,
Della luna, che tanto in cielo stava,
Del Sol, che tanto induja a far ritorno,
E non ripotra in Oriente il giorno,

#### LXV.

Più di tre ore innanzi mattutino
Il dolotoso Amanes è è levato
Invelenito contra l'ano Cugino,
Paseggia per la stanza tutto armato:
E di già gli par 'elser' in cammino,
Gli sproni ha in piede, e durlindana a lato,
E corre a salti a guisa di liopardo
A far metter' in ordine Bajardo,
Orl. Inn. Tomo II.

T

#### LXVI.

Poi lascia stare, e su di nuovo torna, E pur, se si fa di, guarda sovente, E vedendo alla fin, che non s'aggiorna, Bestemmia l' Oriente, e l' Occidente: Quel che farà per levarsi le corna, Intenderete nel Canto seguente, Le corna, dico, che non eran vere, Che non l'aveva, e le credeva averca





# CANTO XXVI.

I

Che forz' è, che qualch' una io te ne dia, Che forz' è, che qualch' una io te ne dia, Ch' io ti riprenda de' tuoi modi strani, Della tua maladetta gelosia: Fai combatter' insieme due Cristiani, Che la triaca son di Pagania, D' un paese, d' un sangue, anzi fratelli, Benché tutta la colpa è d' un di quelli,

#### II.

Che dandosi ad intender le pazzie,
Entrato è in gelosia senza bsogno,
E tu se' quel, che gli di le bugie,
E failo armate a mezza notte in sogno,
Cosi son fatte l' altre fantasie
Di que', che a nominare io mi vergogno,
Che non sou degni d' esser nominari,
Gelosi, sciocchi, pazzi, spiritati.

#### III.

Or poi, che tu vuoi metter pur nell' ofsa Agli animi celesti amor tanc' ire, Dammi tanto intelletto almen, ch' io pofsa Dir degnamente quel, ch' io ho da dire: Perocch' io entro adeso nella grossa, E senza ajuto non ne posso uscire, Ch' a pensar pure il cor non mi sta saldo, All' assinto d'Orlando, e di Rinaldo,

#### ΙV.

Dissi di sopra, come il Conte Orlando
In aspettando il giorno si dispera,
E bestemmia, e passeggia fulminando,
E batte i denti, che par una fera,
Nè sapendo, che farsi, cava il brando,
E così si travaglia nella cera,
E così alza, e scarica la mano,
Com' ivi susse Agolante, o Trojano.

#### V,

Dice Turpin, ch' egli era un trivigante, Una pietra, cioé, che 'l somigliava, Una figura a guisa di Gigante, A quello ad ambe man dritto menava; E dalla cima del capo alle piante, Come se fusc latte lo tagliava, Da imo a sommo tutto lo disfece, Come se fusc stato cera, o pece.

## CANTO VENTISEESIMO. 221

#### VI.

Con questa suria il Senator Romano
Stava aspettando, che venisse il giorno,
Dall' altra banda quel da Mont' Albano
Anche non sta a lisciarsi, e farsi adorno:
È tutto armato, ed ha Frusberta in mano,
E minacciando il Ciel sonava il corno,
Che conosciuto su dal Conte presto,
E troppo gli è fastidioso, e molesso.

#### VII.

E tanta fiamma segli avventa al core, Ch' altra dimora in mezzo non ha posta, Anzi per fare al suo sovran, tenore, Col gran contro gli fece la risposta: E volca dir nel suon, can traditore, Malvagio, malandrin, vien' a tua posta Che ti farò del tuo venir dolente, Ma le parole Rinaldo non senze.

#### VIII.

Già si rischiata l' aria a poco a poco,
Il ciel la bianca aurora fa sereno,
Le stelle al Sol che nasce danno loco,
Le stelle ond' era innanzi il Mondo pienor
Quando il gran Conte, come avesse il soco
Acceso addosso, anzi l' avesse in seno,
S' allaccia l' elmo, e tanta suria aveva,
Che i lacci all' atme a contratio poneva.
Tiij

#### 1 X.

Mette a Bajardo la sella ferrata,
E fu per cavalcarlo così nudo,
Tanta fretta ha quell' anima dannata,
Che seco non portò lancia, nè scudo:
Viene alla porta, e la trova serrata,
Che dopo il sacco dispietato, e crudo
La rocca per usanza non s' apriva,
Fin che il sol chiaro, e'l giotno non veniva.

#### X.

Arebbe Orlando quel ponte riciso;
Di quello, e della porta fatto un piano,
Se non che la sua donna n' ebbe avviso;
E venne ad efser' ella il castellano:
Quando guardo quell' angelico viso,
Gli cadde quasi la spada di mano,
E saltato in un tratto fuor di sella,
S'inginocchia umilmente innanzi a quella,

#### XI.

La quale in atto dolcemente altiero
Abbracciandol, gli dice, ove ne vai ?
Tu m'hai promeso, es' mio Cavaliero a
Adunque oggi per me combatterait
E per mi'amor questo ricco cimiero,
E questo bello scudo porterai,
Piglialo, ed abbi il core a chi tel dona
E ben' adopra quello, e le persona.

# CANTO VENTISEES IMO. 223

Così dicendo, uno scudo gli dava,
Che in campo d'oro un'armellino ha bianco,
Un fanciul nudo il cimier somigliava,
Con l' arco in mano, e le saette al fianco:
Colui che dianzi di foco avvampava,
Ora a guardarlo trema, e si vien manco,
E sì s' empie di speme, e di disire,
E d' allegrezza, che crede morire.

XIII.

In questo stato essendo, ecco Grisone,
Per andar' in batraglia tutto armato,
E seco va Aquilante, e Chiarione,
E Adrian, ch' ha l' elmo incoronato:
Non venne già Uberto dal Lione,
Perchè la piaga il viso gli ha gonstato,
E per non ne curare, e sarne stima,
Più dolor n' ebbe nella fin, che prima;

#### X I V·

Sì che rimase, e venne Truffaldino, Per cui far si dovea tanta battaglia: Era smartito in volto il malandino, E non sa trovar scusa, che gli vaglia, Che far non gli convenga il malcammino Che lo conduce al carro, e la tanaglia: E pensando fra se, che pur ha il torto, S marrito sta nel viso, anzi par motto. Tiv

#### x v.

Or lasciam questi, che del torrione Apron la porta, e'l ponte fan calare, E ritorniamo a Rinaldo d' Amone, Che l' Conte Orlando conobbe al sonare: E bench' abbia il diritto, e la ragione, Pur guerra non vorria con esso fare, Perocch' amava con perfetto amore, Il suo cugin, come fratel maggiore.

#### XVI.

E nel suo cor magnanimo è turbato, Ne'sa, com' abbia a terminar l' impresa, Vecider Truffaldino avea giurato, Ed Orlando di far la sua difesa: Mentre che pensa, Astolfo è arrivato, E quella donna di superbia accesa, E Prasildo, e Iroldo in compagnia, E con efsi Torindo di Turchia.

#### X VII.

Come fur giunti dov' era Rinaldo; Su, dise Astolfo, che si sa qui ora ? Batter si vuole il ferro mentre è caldo: Disse il Principe, pian, ben si lavora, State, cugin mio bello, un poco saldo. Che voi non sete ove credete ancora, lo vi so intender, ch' al comando vostro Di qua ne vien d'Anglante il Conte nostro,

# CANTO VENTISEESIMO. 225

#### XVIII.

Matísa a quel parlar levô la fronte,
Ridendo, in vista quieta, e sicura,
E dise a quel d'Amon, chi è questo Conte,
Che non e giunto, e già ti fa paura:
Se fuße proprio quel ch' uccise Almonte,
E tutti i Paladin, n' ho poca cura:
Ma questo Anglante, e Conte, che detrohai,
Non ho sentito nominar più mai.

#### XIX.

Non rispose Rinaldo al suo parlare; Che in altra parte avea volto il pensiero; Perchè vedeva dal monte calare Que' sei cavalli, Orlando era il primiero; Che terribil parca solo a guardare, E più dell' ordinario ardito, e fiero, Quando Marsia vi fece riguardo, Diste, quel primo ha viso di gagliardo.

#### XX.

Rispose Astolfo a lei, fa pure stima, (20, Chequelch'hai sin qui fatto, è stato un schergli è fior dell' ardir, se tu se' cima, E per dirlo in Lombardo, è un mal guerzo: Tu, se ti piace, contro gli andrai prima, Questo sarà il secondo, io sarò il terzo, E so, che in terra tutti due n' andrete, Ma riscossi da me tosso sarete,

#### XXI.

Disse Marsisa, certo assai mi pesa,
Che così far non posso, com' hai detto,
Perche far mi convien' altra contesa:
Ma sopra la mia fede io ti prometto,
Che se non son da que' due morta, o presa,
Vorrò provar, s' egli è così perfetto:
Mentre che stanno così ragionando
Ecco già giunti quegli altri, ed Orlando.

#### X X I I.

Che non fu prima in campo presentato, Ch' un' asta smisurata in resta pone: Stava Aquilante a lui dal destro lato, E dal sinistro gli stava Grifone, E Truffaldin, che pare un' impicato, Ed appresso veniva Chiarione, Tutti d' un pari, ed appresso Adriano Ne vicu spronando con la lancia in manda.

#### X X III.

Dall' altra parte Marsisa si mosse,
Rinaldo è seco, ed un gran fusto arresta,
Prasildo, e Iroldo non stanno alle mosse,
Ne Torindo, ed Astolfo indietro resta:
Tutti hanno lance smisurate, e grose,
Cominciasi la guerra aspra, e molesta,
Nella qual tutti i colpi ad uno ad uno
Intenderete, che fece ciascuno.

# CANTO VENTISEESIMO. 227 XXIV.

Marsisa si scontrò con Aquilante,
Un monte parve l' un, l' altro una torre,
E una Gigantesa, e un Gigante,
Al valor d' ambe due non puossi apporre;
Le lance si fracassan tutte quante:
Il Duca Astolio d' altra parte corre,
E quella bella lancia d' oro fino
Spronando abbassa contra Truffaldino.

#### X X V.

Ma il tristo, che sa fare ogni mal' arte, Come l' un l' altro allo scontro s' appresa, Si piegò da ghiorton verso una parre, E per traverso l' asta addosso ha messa Al Duca Astolfo, che bestemmiò Marte, E la malizia, e chi s' impaccia d' essa, E lece un certo viso storto, e strano, Quando disteso trovossi in sul piano.

#### XXVI.

Lasciamlo star così disteso in terra,
Quel che fer gli altti mi convica contare,
Per divisarvi ben tutta la guetra:
Il Re Adrian Prasildo va a trovare,
Contro ad Iroldo, Chiarion si serra,
Nè buon giudicio si potrebbe fare,
Se tra lor quattro fu vantaggio alcuno,
Basta che ruppe ben la lancia ognuno.

#### XXVII.

Torindo fu colpito da Grifone,
E netto sen' ando fuor della sella:
Il Conte Orlando, e Rinaldo d' Amone
Fan correndo una mostra fiera, e bella,
Che profondar l' un l' altro ha opinione:
Or' ascoltate, che strana novella,
Conobbe il buon Bajardo, e stette saldo,
Come fu giunto il suo padron Rinaldo,

#### X X V I I I.

Orlando l' acquistò, come fu detto, Quando il Tartaro Re fece morire: Il buon caval, com' avesse intelletto, Contra Rinaldo non volse venire, Ma voltossi a traverso, ed a dispetto D' Orlando appunto in sul bel del ferire: Cadde la lancia al Conte in su l'arcione, Rinaldo lo feri sopra al gallone.

#### XXIX.

E poco men, che non l' ha traboccato:
Or chi potrebbe appunto raccontare
L' ira, la rabbia del Conte adirato,
Che quando in più tempesta mugghia il mare,
Sendo da venti contrari agitato,
E la terra, e le genti fa tremare,
Non si potrebbe potre al paragone
Della tempesta di quel di Milono.

# CANTO VENTISEESIMO. 229

#### XXX.

E fuor dell' intelletto, e della mente, Gli occhi pajon faville, e fiamma viva, Sì forte batte l' un con l'altro dente, Che di lontan lo strepito s' udiva: Del naso gli esce un'alito rovente, Anzi pur foco anche di quivi usciva: Or più parole far non è mestiero, Con tutti due gli spron strigne il destriero.

#### XXXI.

E racolse in quel tempo proprio il fieno Credendolo a quel modo governare, Muovesi il buon sazzal ne più, ne meno, Come stefse in un prato a pascolare: Di difpiacere, e maraviglia pieno Rinaldo al Conte comincia a parlare, Tu sai, che l'ingiustizia, Cugin mio, E le cofe mal fatte ha in odio Iddio,

#### XXXII.

Com' hai perduto, e per quale sciagura Quell' animo gentil, che aver solevi, Che per elezione, e per natura La ragion sempre, e'l diritto difendevi? Cugin mio caro, l'ho molta paura, Che mal'usanza dal sentier ti levi, E che questa malvagia meretrice T' abbi divelto il cor dalla radice,

#### XXXIII.

Vorresti mai, che si sapefse in corte; Che la difesa fai d'un traditore! Or non ti saria meglio aver la morte, Ch' efser macchiaro di tal disonore! Or sii così da ben, come se' fotte, Non ti lasciare il senno ror d'amore, Lafcia andar Truffaldin, lafcia andar questo a Che non so, qual ti sia più disonesto.

#### XXXIV.

Rispose Orlando, ecco un, che di ladrone, Santo, e predicatore è diventato, Stie sicura la pecora, e 'l montone, Poiché'l lupo in pastore è trasformato: Tu mi conforti, e par ch'abbi ragione Contra ad amore, ed hai male studiato, Che guardar dee ciascun d'efer ben netto; Prima ch'altri riprenda di difetto.

#### XXXV.

Io non venni già qui per dir parole,
Ancor che non mi posso adoperare,
E pazienzia, poiche i'l Diavol vuole,
Tu fammi il peggio ormai, che mi puoi fare,
Che non tramouterà prima oggi il Sole,
Ch' io ti farò, per Dio, caro costare
Quelle parole discorresi, e sporche,
Ch' hai detto di colei, ghiotto da forche,

# CANTO VENTISEESIMO. 231

#### XXXVI

Così patlando, ognun sta dal suo lato, Non era il Conte di smontare ardito, Perocchè tosto, che fusse smontato, Il buon Bajardo si saria fuggito: Così sendo buon pezzo ognuno stato. Senza essersi l'altro mai ferito, Rinaldo scorse quel ladro, asassino, Malvagio, ttaditor di Truffaldino.

#### XXXVII.

Ch' aveva Astolfo disteso nel piano;
E da caval col brando lo feriva:
E' si difende con la spada in mano:
Ecco Rinaldo, che sopra gli arriva:
Quando il vide venir gli parve strano
Quel ch' avea di valor I' anima priva;
E come fugge il colombo l' Astore,
Così fugge da lui quel tradirore.

#### XXXVIII.

Ed a gran voce, fuggendo, gridava, Ajuto ajuto, franchi Cavalieri, E la pomeísa fede domandava: Erano i gridí suoi ben guusti, e veri, Che già quasi Rinaldo l'arrivava: Ma tutti quanti quegli altri guerrieri, Abbandonata la prima quistione, Si miser dietro a Rinaldo d'Amone.

#### XXXIX.

Orlando no, che nè spinto, nè punto Bajardo vuol contra il padron' andare, Ma ben giunse Grifon proprio in quel punto, Che Truffaldin dovea mal capitare: Come Rinaldo a se lo vede giunto, Voltossi, e un rovescio lascia andare Sì grazioso addosso al giovanetto, Ch' al tutto lo cavò dell' intelletto.

#### X L.

E tuttavia va dietro a Truffaldino . Che grida , e mena i calcagni pel piano , Nè fece nel fuggir molto cammino , Ch' ebbe alle spalle il leggier Rabicano: E già la morte addosso gli ha un' uncino, Ma soccorso gli dava il Re Adriano: Rinaldo con Frusbertal' ha ferito, E lo trasse di sella sbalordito.

#### X L I.

Truffaldin pur nettava tuttavia, E mezzo miglio era innanzi il furfante: Ma quel caval si ratto lo seguia, Che par ch' abbia ale attaccate alle piante; Rinaldo giunto per certo l' aria, Ma sopraggiunse per fianco Aquilante, E sopraggiunto, ferendo, l' arresta. Rinaldo ferì lui sopra la testa. Е

# CANTO VENTISEESIMO. 233

#### XLII.

E su la groppa a dietro l'ha sbatturo,
Privo di sentimento, e di ragione,
Ne Truffaldin di vista ha ancor perduto,
Eccoti sopraggiunto Chiarione:
Rinaldo un colpo dagli, ond'è caduto,
E ferito rovina dell'arcione,
Poi segue Truffaldin con tanta fretta,
Ch'egli ha ben gran ragion, se non l'aspetta

#### XLIII,

Mentre che così caccia quel ribaldo,
Il Conte con Marifisa s'azulfiava,
Perocchè quando non v'era Rinaldo,
A suo piacer Bajardo governava:
Fasia il feiti l'un più dell'altro caldo,
Nè vantaggio però vi si mostrava,
Ver'è, che il Conte giucava più stretto,
Che del cavallo aveva pur sospetto.

#### XLIV.

E però combattea pensoso, e tardo
Con ogoi industria, astuzia, ingegno, ed arte,
E benché si sentifse ancor gagliardo,
Chiese tiposo, e si trafse da parte:
Mentre che sta così sopra Bajardo,
Ecco nel campo giunto Brandimarte,
Che gran contento al Conte Orlando dava,
Perocché Bigliadoro suo menava,
Orl. Inn. Tom. II.
V

#### XLV.

A lui ne va, senza ripor la spada, L' un all' altro dicea la sua ventura, Orlando disse, non istar più a bada, Dipoi che tu hai rotta l' armadura, Fia ben, che nella rocca te ne vada, E sà meni Bajardo, e, n' abbi cura, Così avendo il suo caval famoso, Non vuol' Orlando più tregua, o riposo.

#### XLVI.

Non vuol riposo il gran Signor d' Anglante,
Anzi con quelle luci strane, e totte,
E con parlar superbo, ed arrogante
Disfida la valente donna a morte.
Ogunos trigne, e fa muover le piante
Al suo caval, che, quanto può, va forte,
Detto di lor vi fia poi più appunto,
Torno ora a Truffaldin, ch' era già giunto.

#### XLVII.

Rinaldo il giunse alla rocca vicino;
E non crediate, che prigion lo vogliz;
Benchè vivo pigliaise Truffaldino,
Stretto lo lega ben, che non si scioglia;
Con le gambe alte, e'l capo a terra chind
Alla coda al caval, ma pria lo spoglia,
Poi strigne i fianchi al destrier cotridore
Gridando, or chi difende il traditore;

# CANTO VENTISEESIMO. 235 X L V I I I.

Era Grifone appunto risentito,
Chiarion rimonato, ed Adriano,
Quando Rinaldo fu da loro udito,
Es' avviarno dietro a lui, ma piano,
Che si ratto n' andava, e si espedito,
Ch' era da tutti seguitato invano,
Così al corso e Rabican disceso,
Come alla coda non avesse peso.

#### XLIX.

Rinaldo strascinandol, pur gridava,
Com' or si stan que' valenti a sedere
Che questa impresa onotevole, e brava
Volevan contra 'l Mondo' sostenere:
Or veggon Truffaldino, e lor non grava,
Per le macchie, e pe' bronchi rimanere,
Se v' è qualch'un, ch'ancor la gatta voglia,
Venga, io l'aspetto, e questo ghiotto scioglia.

#### I.,

Così gridava, e fuggia furioso;
E mena Truffaldino a torno a spasso,
Ch' era già mezzo morto il doloroso,
Percotendo la testa in ogni sasso:
Fatto ha liero il terreno, e sanguinoso
Di se quel corpo lacerato; e lasso,
Ogni pietta, ogni sterpo, ed ogni spina
Un pezzo ha della carne Truffaldina:

#### L I.

Ed ebbe il traditore in questa guisa
De' suoi peccati giusta panizione,
E fu vendetta di quella, ch' uccifa,
A si gran torto, su l'istoria pone,
Torno ora a quella furia di Marfisa,
Ch' era alle man col figliuol di Milone
Di nuovo, e non potendo farsi darfno,
A gran forza piegar l' un l'altro fanno,

#### LII.

Rinforza, e crefce il doloroso verso,
I colpi fuor di modo, e di misura,
In questo paíso Rinaldo a traverso,
E proprio innanzi alla battaglia duta:
Aveva Truffaldin tutto disperso,
E consumaro insin' alla cintura,
Per le spine, e pe' sassi il maladetto
Lasciate avea le braccia, il capo, e'l pettoa

#### LIII.

Volando lor' innanzi trapasava,
E grida si, che intorno è ben' inteso;
Dicendo, Cavalieri, or non vi grava,
Di non aver questo ladron difeso,
Che molto di bontà vi somigliava:
Dov' è l' ardor, che dianzi eta si acceso,
Quando vi deste quel superbo vanto
Di combatter col Mondo tutto quanto?

# CANTO VENTISEESIMO. 237

#### LIV.

Voltosi Orlando a quel parlare altiero, Che par, ch' à lui sol dica villania, E poi dific à Marfisa, Cavaliero, (Perché non sa altrimenti chi ella sia) lo con coltui sifdato prima m' ero, Mi bisogna finir l'impresa mia, Ucciso, che l' atò, se Dio mi vaglia, Darò fin' anche teco alla battaglia.

#### L V.

Difse Marssa, tu se' forte errato,
S' hai d' ammazzar Edui opinione,
Perch'io, che l' uno, e l'altro ho già provato,
So ben di tutti due la condizione:
Tu fai dell' altrui vita buon mercato,
E vuoi far senza l' oste la ragione,
Parratti aver ben spesi i tuoi danari,
Se questa sera ne levi del pari.

#### LVI.

Nanne, ch' io son contenta di guardare Qual di voi più ardire abbia, e posanza, Ma se que' tuoi ti vengono ajutare, Com' è stata sin qui la loro usanza: A quella rocca vi farò volare, Ne so s' arete tempo anche a bastanza: Se tu combatti, come si richiede, Di non ti molestar ti do la sede.

#### LVII.

Non so, se Orlando il tutto porè udire, Che già dietro a Rinaldo il caval caccia; E grida sì, che lo può ben sentire, Aspetta, che chi fugge, mal minaccia, E chì vuol far la gente impaurire, Non dee voltar le spalle, ma la faccia, Tu fai dell' animoso ora, e del fiero, Perchè sotto ti trovi un buon destriero.

#### LVIII.

Alla voce del Conte, quel d'Amone
Iratamente si vide va tare,
E dice, lo non vorrei teco quistione,
E tu per ogni modo la vuoi fare:
Onde ti dico, perch' io ho ragione,
Che non voglio huom, che viva rifiutare,
Ma siami teltimonio il Mondo, e Dio,
Che quel che fo, fo contro al voler mio-

#### LIX.

Ne son ben certo, disse quel d'Anglante, Che di tal guerra ti rincresce alsai, Che a far' or non arai con un mercante, Nè qualche viandante spoglierai: Or le parole non sien più che tante, Mostra la forza tua, se punto n'hai, Che per chiaro, e per cetto ti so dire, Che ti bisogna vincere, o morire,

# CANTO VENTISEESIMO. 239

#### LX.

Disse Rinaldo, io non ho guerra teco, E t' amo da fratel, non da cugino, Se pur t' offesi mai, feci da cieco, E perdon te ne chieggo a capo chino, Or se per avventura tu l' hai meco, Perch' io abbia ammazzato Truffaldino, Dico così, che non la debbi avere, Che quando il presi, non eri a vedere.

#### LXI.

Rispose il Senatore, animo vile;
Che ben di chi se' nato, hai la sembianza,
Mai non fissti figliuol d' Amon gentile,
Ma del falso Ginamo di Maganza:
Pur' or facevi tanto del virile,
E favellavi con tanta artoganza,
Or che condotto al paragon ti vedi,
Metcè, piagnendo, e perdonanza chiedi.

#### LXII.

Allor lasciò la pazienzia andare
A tutta briglia quel cervel gagliardo,
E con un viso, ch' una furia pare,
Deh, (disse) guercio, mulaccio, bastardo,
Che troppo sono stato a sopportare,
Or fa, che tu mi renda il mio Bajatdo,
E poi ti provetò quel, ch' or ti dico,
Che non ti stimo, e non ti prezzo un fico.

#### LXIII,

Nè te, nè la tua negra fatatura, Rendimi il mio caval, che m' hai rubato, Ed or l' hai via mandato per paura, Che di tenerlo il cor non t' è bastaro: Ma s' egli avefse d'intorno le mura D' acciajo, e fuíse tutto incatenato Di corde di diamante duro, e sodo, Per forza voglio averlo in ogni modo.

#### LXIV.

Farem l'esperienza prestamente,
Rispose Orlando, sorridando un poco,
E non ha mica viso di ridente,
Ma pien di sdegno, di stizza, e di foco:
Ma io non polso più dire al presente,
Ch' attonito mi sento, stracco, e roco
Dal passato romor, da quel, che viene,
E se non poso, non poso far bene.





# CANTO XXVII

Į,

O NO animali al Mondo di si altera;
Di sì perversa, e pazza opinione,
Che necessaria tengon, non che vera
Una lor logical proposizione,
Con la qualdicon, che servare intera
Si dee la fede, e la promissione
Fatta, o data in qualunque modo sia;
Perch' è precetto di cavalleria,

#### I I

E che chl giura, giuri ciò che vuole,
O ben', o mal, mantener gli bisogna;
A dispetto d' ognun le sue parole,
Se ben giurata avesse la menzogna:
E questo far colui più debbe, e suole,
Che l' onor' ama, e teme la vergogna,
Cioè chi Cavalier fuse, o soldato,
Altrimenti satla vitupetato.
Ort Inn. Tom, II

#### III.

Vedete se l'intendon sanamente, Se il lor giudicio ha prudenzia, e deletto \$ Misera la vulgare, e cieca gente, Che si crede ogni cosa, che l'è detto, Nè pensa ben, perchè non è prudente, E segue il senso più, che l'intelletto; Non vede, che quell'obbligo sol tiene, Ch'è fatto a buono effetto, e per far bene;

#### IV.

E non quel, che si fa per braveria, Per paura, per forza, o per amore, O per cavarsi qualche fantasia, Che da collera venga, o altro umore: Non come fece questa compagnia, Ch' a difeoder si mise un tradirore, Al quale il più bel giuro, e sagramento Era, scannarlo, come furno drento.

#### Y,

Che quand' uno alla fede avvien, che manchi che si manchi anche a lui vuol' il dovere, Però Rinaldo tutti goffi, e bianchi, Eccetto Orlando, gli fe rimanere: Il quale avendo un' altro sprone a' fianchi, Non si può così mettere a sedere, Ma (come dissi) contra al suo cugino ya com' addosso al lupo un can massino.

# CANTO VENTISETTESIMO. 243

#### VI.

Era ciascun di lor tanto infiammato; Che sbigottir facea chi gli guardava, E molti si partir senza commiato, Che quella vista poco dilettava: Esce degli elmi lor foco, e non fiato, Alle parole lor l'aria tremava, Pajon due orsi, anzi due draghi in caldo, Ma che! Orlando dir basta, e Rinaldo.

#### VII.

Faunosi insieme li crudeli sguardi,

I più strani occhi fa il Signor d'Anglante,
Che mai fur visti, e se da prima tardi
Furno a menare, e la lingua, e le piante,
Fù, perche tutti due son si gagliardi,
L'un', e l'altro è di cor tanto arrogante,
Che vergogna si reputa, ed oltraggio
Muoversi prima, per aver vantaggio.

#### VIII.

Chi vide irati mai due can valenti
Per cibo, o per amore, o altra gars
Mostara col grifo aperto i bianchi denti;
E far la voce onde P erre s' impara:
E guardarsi con gli occhi fieri, e lenti,
Col pel levato, e la lana erta, e ran,
E poi saltarsi alla pelle, alla fine,
E fazzi le pellicce, e le schiayine.

X 1j

IX.

Così dipoi, che fur stati in contegno
In su le cerimonie questi dui,
Il Conte, al qual pareva aver più sdegno',
Verso Rinaldo fece gli atti sui:
Rinaldo non potè più stare a segno,
E furioso si mosse verso lui,
Frusberta avendo in l'una, e l' altra manu,
Contro ad Orlando mosse Rabicano.

#### X,

Trasse un fendente a traverso al cimiero, Che volse fargli peggio, che paura, Quel ch' era in cima faretrato arciero, Volò con l'ale rotte alla pianura: L' elmo d' Almonte valse a dir' il vero A questa volta, e non la faratura, Che con tanta tempessa il colpo seccea che gli aria messe le cervella in bocca.

#### хI.

Ma quel ch'è duro, ancor che susse caldo Di sdegno, e d' ira, nol stima un lupino s Come non stimerebbe un scoglio saldo, Onda, o vento, o altr' impeto marino: E se si buona risposta a Rinaldo, Ch' anche a lui valse l' elmo di Mambrino, Quantunque anche da se tanto è valente, Che quella gran percossa poço sente.

# CANTO VENTISETTESIMO. 245

#### XII.

Mena al cugin con maggior forza, ed ira;
Dove lo scudo con l'arme s'inserta,
E ciò, che trova, tutto a tetra tira,
Che tutto taglia la buona Frusberta:
E perche prese molto ben la mira,
Taglia la giubba, e la carne ha scoperta;
Laonde Orlando oltra modo adirato
Leyando il braccio, a lui s'è rivoltato.

#### XIII

Giunse a traverso nel manco gallone; Tutto gli parte per mezzo lo scudo, Usbergo, e piaftra, e 'l grosso panzerone Pasa quel brando dispictato, e crudo: E ne portalla giubba, e 'l camicione, Fin, che mostrar gli fece il fianco nudo, Cresce l' ira, e 'l furor, l' aceto, e 'l fele, E la battaglia ognor vien più crudele.

#### XIV.

Ma quel da Mont'Alban, che era una spugna Di rabbia, quanto può ne bee, e 'nzuppa, Strigne i dentia, adue man Frusberta impugna, Le dita insieme incrocicchia, ed aggruppa: Ed unse Orlando d'altro, che di sugna, Gl'introna il capo, e'l cervel gli avviluppa; Dico, che lo stordisce di maniera, Che non sapeva in che paese egli era. Xiii

#### X V.

Brigliadoro correndo volta intorno
Portandol tramortico in su la sella f
Dicea Rinaldo, io so, ch' al rerzo giotno
Non dureria fra noi questa novella:
Però vuol metter presto il pane in forno,
E di nuovo il percuote, e lo martella,
Ma io non so quel, che volesse dire,
Che il percuoter lo fece in se venire.

#### X-V I.

E risentito, durlindana prese

A due man stretta, ed a Rinaldo volta;
Percoficio nell' elmo, che s' accese,
E mandò fitor faville, e fiamma in volta;
Rinaldo in sul agroppa si distese,
Si gli ha quel colpo la memoria rolta;
A braccia aperte, e l' una, e l' altra mano,
In su l'arcion lo porta Rabicano.

#### XVIL

Ma giammai non fu orso, ne serpente, Che raccoglicese in se tanto veleno, Quanto Rinaldo, allor che si risente, Di foco aveva il core, e'l viso pieno: Va verso Orlando furiosamente, Piglia a due mani il brando, e lascia il fieno, Ed altrettanto il Senator Romano Fece contro al Signor di Mont' Albano.

# CANTO VENTISETTESIMO. 247

### XVIII.

Tira Rinaldo, e tira il Senatore,
L' un dell'altro più fiero, e più infocato;
Ognor la furia diventa maggiore,
A pezzo a pezzo l' arme va in sul prato:
N'e si può ben veder chi n' ha il migliore,
Che in poco tempo si cambia il mercato,
Or si veggon ferir di rabbia accesi,
Or su le groppe andar morti, e distesi.

### XIX.

Con tanta iniquità, con tanta stizza,
Che par ch' abbian' a far ben gran vendette;
Con parole bestial l' un l' altro attizza,
E fra l' altre ha Orlando queste dette:
Oggi a te la giustizia si dirizza,
Che sai, che de' peccari hai più di sette
Mortali, e brutti, pubblico ladrone,
Fa pur la santa tua confessione.

## XX.

Tu pensi, disse l'altro, esser' a danza
Con Alda in Francia a pappare, e bravare :
Chi cambia terra, dec cambiare usanza,
Non può qui Carlo Mano, or comandare :
Qui non ha luogo la tua arroganza,
Non creder, ch' io la voglia sopportare,
Che quà, e là ti dico, e in ogni loco,
Son di te meglio, e che ti stimo poco.
Xiv

### XXI.

Ond' hai tanta superbia, bastardone,
Perch' uccidesti Almonte alla fontana;
Legato in grembo al Re nostro Padrone,
Or te ne vanti, e porti dutlindana,
Come se la portassi con ragione;
Ben se' proprio figliuol d'una puttana,
Che perso, ch' ha l'onor, non ne fa stima,
E dopo il pasto ha più fame, che prima,

### XXIL

Vien la superbia tua dal Re Trojano B Non ti vergogni di quella novella, Ch'ancor ferito a morte, e senza mano; Ti trafse a tuo dispetto della sella B Poi l'uccidesti in certo modo strano, E sai ben tu, che compagnia fu quella, Ch'avevi teco, or ricopri il tu' onore, Che fatto se' pattin d' un traditore,

## XXIII.

Dieva l' altro, e' non è or mestiero
Della nostra bontà patole fare,
Tu se' ladrone, ed io son Cavaliero,
E testimonio il Mondo ne può dare:
E ben' anche ho ragion se sono altiero
Delle due morti gloriose, e chiare,
D'Almonte, e di Trojan, che furno tali,
Che tu con gutti i tuoi tanto non vali.

# CANTO VENTISETTES IMO. 249

### XXIV.

Fuvvi meco Ruggier, fuvvi Don Chiaro;
Ch' eran corona d'ogni Paladino:
Mai teco altri, che ladri non andaro,
Perchè i ladri stan ben col Malandrino:
Ma tu ti vanti, e puoi ben' aver caro
D' aver' uccio il forte Re Mambrino,
Ma non vuoi ben contar, com'andò il fatto,
Perchè tu pur fuggisti il primo tratto.

### XXV.

Quella battaglia fu molto nascosa
Là dopo il monte, e senza testimonio;
E Dio lo sa, com' andò quella cosa,
Se Malagigi v' adoprò il dimonio:
Quella di Conflantin fu gloriosa;
Che potevi portare a Santo Antonio
Le spoglie sup per voto, huom da niente;
Se l'ammazzavi valorosamente.

### XXVI.

Così l'un l'altro con agra rampogna S' oltraggiavano insieme i Cavalieri, Or' altro, che parole vi bisogna, Perchè dalle parole, a i colpi fieri; Ed al danno si vien, dalla vergogna: Chi parla, dee far' anche volentieri; Anzi come fra due valenti accade, Si menan men le lingue, che le spade.

# XXVII.

Ad ambe man' il Roman Senatore
Addoso al suo cugin la spada cala;
Rinaldo ne senti tanto dolore,
Che non sa, se s' è in camera, nè in sala;
Ma risentito, a lui tanto maggiore
Ouda del furor suo trabocca, e spala,
Che tramoriti lo fece, e chi 'l vedese's
Giurerebbe per certo, che cadesse.

# XXVIII.

Ma non fu orso mai bravo ferito;
Ne serpente battuto si eruccioso;
Come fit il Conte Orlando risentito;
Disperato, arrabbiato, e furioso:
Non moftra aver quel colpo pur sentito;
Ma d'efset stato a dormire in riposo
E venir pur' or fresco alla battaglia,
Così ben' al cugin lo scudo taglia,

# XXIX.

Più d' un terzo a traverso n'ha tagliato;
Nè quivi resta la crudele spada,
Ma la maglia gli straccia dal costato,
Ond' avvien, che la piastra in terra vada?
La giubba, e 'l camicion gli ha disspato,
Non par che tagli quel brando, anzi rada,
Spezza l' usbergo, ed ogni guarnigione,
E serillo aspramente nel gallone.

# CANTO VENTISETTESIMO. 251

### XXX.

Benché allor non sentifse la ferita, Ch' era adirato, insuperbito, e caldo, Rivolta a lui la spada troppo ardita, Pure a due mani a più poter Rinaldoz Piastra, ed usbergo, ed ogni cosa trita, Nè anche il panzerone stette saldo, E se non fusse, ch' egli era fatato, Tutto per mezzo l'arebbe tagliatoz

### XXXI.

S' io conto tutti i colpi ad uno ad uno;
I colpi, che facean foco, e faville,
Verra la sera, e'l ciel si farà bruno,
Che futno più di mille volte mille:
Quel che non dico, il può pensare ognuno;
La battaglia è fra Ettote, ed Achille,
Fra Ercole, e Sansone, anzi fra dui,
Che l'arre della guerra han tolto altruis

## XXXII.

Qual saria quel Tristano, o quel Galaíso ,
Qual Cavalier' etrante, e di ventura,
Ch' a tanto travagliar non fuíse laíso 3
E questa guerra e già durata, e dura,
Questa guerra, ch' a loro è giuoco, e spaíso;
Dal Sol nascente insin' a notre seura,
Nè mai chieser, nè tregua, nè riposo,
'Anzi ognor più ciascun faisi orgoglioso,

Era già pien di stelle il ciel sereno;
Prima ch' alcun parlasse del partire;
Perocch' ognun' avea tanto veleno;
Che quivi vuole, o vincete, o mosire :
Poiche la luce venne in tutto meno
Per vergogna restaron di ferire;
Ch' a quel modo combattere allo seuro;
Cosa è da pazzo, e non da huom sicuro.

# XXXIV.

Dific Orlando, ringrazia la carretta;
E' cavalli, e chí porta in mano il Sole,
Che c' han campato, per aver gran fretta;
E lo sa ben' Iddio, che me ne duole,
Ch' ad ogni modo non c' andava netta:
Dific Rinaldo, vinci di parole,
Che già di fatti vantaggio non bai,
Né creder fin ch' io vivo, averlo mai.

# xxxv.

E fin' ad ora sono apparecchiato,
Per mostrar, che di te non ho paura;
Combatter fin che il Sol sia ritornato;
Ch' io non stimo stagion chiara, nè scura;
Rispose il Conte, ladro scellerato,
Pur ti convien mostrar la tua natura;
Che se' uso, ribaldo doloroso,
A combatter la notte di nascoso.

# CANTO VENTISETTESIMO. 253

# XXXVI.

Io vo combatter teco il di ben chiaro: Perché tu vegghi il dolor tuo palese: E non abbi rifugio, nè riparo: Quando Rinaldo quel parlare intese; Rispose, adunque mi debbe esser caro. Ch' io combatto lontan dal mio paese, Per non dare ad Amon malinconía, Poichè morir conviemmi ad ogni via.

### XXXVII.

Ed io così ti dico, ch' allo scuro, Al chiaro, al fosco, al Sole, ed alla Luna; In monte, in pian combatto, agro, e maturo; E che non son per perdonattene una: Or fa ben d'esser tu forte, e sicuro, E la mano abbi buona, e la fortuna; Che paura non ho del tuo quartiero, Ne' de' tu' occhi, ne del viso fiero.

## XXXVIII.

Stan tutti gli altri Cavalieri intorno Que' della rocca, e que' della Regina, Che non avevan combattuto il giorno, Attoniti da questa gran rovina: Fra costor due fu ordine al ritorno D'accordo messo per l'altra mattina; Pur' in quel luogo, e quivi a terminare S' abbia, chi debbia morir', o campare.

# 254 Libro Primo

## XXXIX.

Così tornarno questi al torrione; Cioè Orlando, e la sua compagnia; E gli altri sen' andarno al padiglione: Or di trombette un suon grande s' udia, E gridi stran di diverse persone, Fochi, baldoria, festa, ed allegria: Su per le mura della forte rocca Tamburi, e corni, ed altri suoni in chiocca.

#### XL.

Angelica la donna accompagnata
Venne a trovare il forte Paladino
Alla camera.sua ricca parata,
Con frutte, con conferti, e con buon vino;
La sopravesta il Conte avea stracciata,
Rotto lo scudo d' or dall' Armellino,
E perduto il cimier del Dio d' Amore,
Onde di doglia, e di vergogna muore,

## X L L

E ben par, che ne stia pien di pensiero;
Che non saprebbe dir, s'è morto, o vivo;
S'ella gli domandasse del cimiero;
E qualmente ne sia rimaso privo:
Ma dubitar di ciò non gli è mestiero,
Che'l Diavol di colei troppo è cattivo;
Ciò che vedeva, ch' al Conte aggradava;
Quel gli diceva, il resto star lasciava.

# CANTO VENTISETTESIMO. 255

### XLII.

Cosi parlando con molto diletto
Dell' afsalto, che s' era fatto al piano;
Non so, come ad Orlando venne detto;
Che là giù era quel da Mont' Albano:
Cambiolisi la donzella nell' aspetto,
E fefsi in viso d' un colore strano;
Ma come quella, ch' era savia, e trista;
Coperse il suo pensier con falsa vista,

## XLIII.

E disc al Conte, i' ho malinconia, Ch' alle mura son stata tutto il giorno; Nè vederti ho potuto a voglia mia, Tanto la gente ti stava d'intorno: Ma se Dio vuol, ch' un di contenta io sia Vedetti di mia mano armato, e adorno, Adoperarti, siccom'i o vorrei, Mai altra grazia più non chiederci,

## XLIV.

Benchè spietata sia Marsisa, e dura, Se dovessi motir, vò pur provare Se la vuol per un di fatmi sicura, Che veder possa una battaglia fare: E vo pensando a chi si dia la cura D' ire il salvocondotto a domandare; E chi a tale impresa sia bastante, Ed ho pensato, che sia Sacripante,

### X'L V.

Comparse Sactipante al primo motto;
Anzi pur cenno d' Angelica bella,
Come quel ch' è disfatto, non che cotto;
E halla fitta ben nelle budella:
Così andò per quel salvocondotto;
E mai non ebbe la miglior novella,
Perocchè tanto sol si tren beato;
Quanto è dalla sua donna adoperato.

#### XLVI.

Esce di rocca, ed al campo s'accosta;
Benché sin norte, amor lo guida, e scorge';
E fece alla Regina la proposta,
Che, come a Re, con riverenzia sorge;
E fattagli gratifisma risposta,
La patente segnata in man gli porge,
La qual dicea, ch' ognuno a suo piacere
Potelse in campo quel, che vuol, vedere;—

## XLVII.

Ogni stella del cielo era partita,
Fuor che quella, che'l Sol si manda avante à
E la rugiada per l'erba fiorita
Cristallina, bagoava altrui le piante,
E'l ciel dov'e la bell' alba apparita
D'oro, e di rose avea preso sembiante;
E per dir questo in sempici parole,
Non è notte, e non è levato il Sole.
Quando

# CANTO VENTISETTESIMO. 257

# XLVIII.

Quando la donna mossa da quel caldo; Ch'agghiaccia l'intelletto, ed arde il core, D'Angelica dich' io, che per Rinaldo Si consumava nel foco d'amore, Non può tener nel letto il corpo saldo, E del Sol non aspetta lo splendore, Ch'altro splendore, altra luce l'abbaglia, Altra fiamma l'incende, e la travaglia.

### XLIX.

Poich' ella seppe, com' io vi contai, Che il suo Rinaldo là giù si trovava; Non pote quella notte dormir mai, Tanto in lui fifsa, sol di lui pensava: Sospirando in piacer, ridendo in quai, Che si facefse di pur' aspettava, Perch' ogni suo pensiero, ogni disire Era, veder Rinaldo, e poi morite.

#### L,

Ma il Conte, che non ha questo pensiero i S' era nel letto ben' addormentato, Benché com'adirato era, ed altiero, Sogna la zuffa del giorno paísaro: Ne al Mondo è cor cosi sicuro, e fiero; Che non si fuíse perso, e spaventato, E non tremaíse, vedendolo sciolto, Così travolge i cigli, il naso, e'l volto. pp. Jan. Tom, II.

### L I.

La damigella venne a lui soletta, E non l'ardisce punto di svegliare, Ma come fa colei, che l'Itempo aspetta; Che'l mese un' anno, un di l' ora le pare; Così la donna, ch' avea maggior fretta, Che 'l Conte Orlando afsai di cavalcare, Or col viso soave, or con la mano Sveglia, toccando il Senator Romano.

### LII.

Su dit's ella, Signor, non più dormire, Che d'ogni parre già si scopre il giorno se Io mi levat, che mi parve sentire Sonat là giù nel campo forte un corno: E perché teco vorrei pur venire, E s'a Dio piace far teco ricorno, Ho preso ardir di venirti a svegliare, E ti voglio una grazia domandare,

# LIII.

Il Conte a quel bel viso rimirando;
Tutto s'accese d'amoroso foco,
E la donna abbracció, quasi tremando;
E muto, e fiteddo venne, non che roco a
Díse la donna, io sono al tuo comando,
Ma se m'amí, Signore, aspetta un poco,
E sii, quanto esser puos, certo, e sicuro,
Che quel che or dico, ti prometto, e giuro,

# CANTO VENTISETTESIMO. 259

### LIV.

La fede mia ti do, ch' a tuo volere
Qui, e dovunque più grato ti fia,
Di me pigliar potrai gioja, e piacere;
Come Signor della persona mia:
Ma piacciati lasciarmi ancor vedere
Quantunque adesso assai certa ne sia
Se m' ami, come di, se m' hai nel core;
Combatter' un di sol per mi' amore.

#### LV.

Ma se tu forse se' si poco umano,
Che pigli il piacer tuo del mio dispetto;
Tenuto sempre ne sarai villano,
E torneratti in pianto ogni diletto:
Perch' io m' ucciderò con la mia mano,
E passerommi in tua presenza il petto.
Si che inte solo è posto, e tu sol puoi
Mostra se viva, o ver morta mi vuoi.

### L V I.

Al fin delle parole lagrimando,
Sopra I collo di lui lasciofsi andare:
Non porè sofferire il dolce Orlando,
Che compagnia le volse anch' efso fare;
Piagnendo, in voce bassa ragionando.
La prega, che gli vogsia perdonare,
Daudo la colpa del passa crrore.
Al core ardente, ed al superchio amore,
Y ij

## LVII.

Poi fecion l' uno all' altro sagramento D' oscrivar le promesse intere, e piene s' Il lume della Luna era già spento, E suor dell' orizzonte il Sol ne viene, Quando pien di spetanza, anzi di vento, Orlando, ch' era pur troppo da bene, Per andar ben provvisto alla battaglia, Tutto si cuopre di piastra, e di maglia;

### LVIII.

E benché fuse valente, e virile, E non temesse il Mondo tutto quanto; Pur tutte l'armi guarda per sottile, E le scarpette, e l'uno, e l'altro guanto: Perchè 'l nimico suo non ha per vile, Anzi per valoroso, e forte tanto, Che mai d'alcun non gli fu fatto oltraggio; Onde non vuol, ch' egli abbia alcun vantaggio.

### LIX.

Poichè di piastra tutto fu coperto,
Ed ebbe il fido brando al fianco cinto?
La donna dato gli ha, prima ch'offerto,
Di verde, e d'oro un bel feudo distinto:
Un cimier dove un'arbuscello è inserto
E questo nello scudo anch' è dipinto,
L'elmo s' allaccia il valoroso Conte,
E con la lancia in man cala del monte.

# CANTO VENTISETTESIMO 261

### LX.

Gli altri Signor, per fargli compagnia; Senz' arme indoso scendon tutti al piano; Aquilante, e Grifon prima s' invia, Brandimarte vien presso, e'l Re Balano: Il Conte dopo questi ne venia, Ed Angelica ha presa per la mano, Ch'è sopra un palafren bianco, ed ambiante: Adrian vien' appresso, e Sacripante.

### LXI.

Rimase nella rocca Galafrone;
E seco Chiarion, zh' era ferito;
Sonava il corno il figliuol di Milone
Tosto, che giunse in sul prato fiorito:
Con esso chiama Rinaldo d' Amone,
Rinaldo ch' era già ben comparito,
Tutto coperto d'armadura fina,
E seco andava la forte Regina.

## LXII.

Ch' era senz' elmo, e'l viso non nasconde, Non fu veduta mai cosa si bella, Avvolto al capo avea le trecce bionde, Un' occhio in testa, che pare una stella; Alla bellezza la grazia risponde, Destra negli atti, ed ardita favella, Brunetta alquanto, e grande di persona, Aurpin la vide, e così ne ragiona.

### LXIII.

Non è così di Galafron la figlia; Era più tenerina, e dilicata, Candida il viso, e la bocca vermiglia; Ed una guardatura tanto grata, Ch' ogni più fiero cor con efsa piglia: La treccia anch' ella al capo ha rivoltata, Parlava tanto dolce, e mansueto, Ch' ogni tristo pensier tomava lieto,

### LXIV.

Questa teneva Otlando per la mano; Come poco di sopra detto èstato; L'altra tiene il Signor di Mont' Albano; Che in contra gli venia dall' altro lato; Armato tutto sopra Rabicano: Torindo, el Duca Astolfo disarmato; Prasildo, el altro pien di cortesia, Anche fanno a Rinaldo compagnia.

### L X V.

Poiche si son l'un' all' altro accostati,
Ciascun dal lato suo si stette alquanto,
Dipoi si sono a battaglia sfidati
Que'duc, ch'handipro dezza al Mondo il vanto
Siate, Signori, a quest' altro invitati,
A quest' altro crudele, ortendo Canto,
Ch'io ho terribil cose dette alsai,
Ma come quel, ch'ho a dire, ancor non mais



# CANTO XXVIII.

I

OTATE amanti, e tu nota anche, Amore, Sendo fatta per voi l'istosia mia, Ed io, non volendo esser' un' Autore Pazzo tenuto, e che contra si dia, Convien, che schiavo, non che servidore Come son' anche, a tutti quanti, sia: E se tal volta non istò in cervello, Sappiate, che procede da mattello.

## II.

Vorrei, cortesi, e dilicati amanti,
Anime graziose, anime mie,
Vorrei vedervi sayi rutti quanti,
E quando veggo farvi le pazzie;
I canti miei si convertono in pianti,
In far rabbuffi, e dirvi villanie:
Onde quel, che non son, poi mi tenete;
E pur di tutto il mal cagion voi sete.

#### III.

Io vi veggo gelosi, sospettosi,
Malinconici spefso, e disperati,
Crudeli, empi alle volte, e furiosi;
E talvolta leggieri, e smemorati;
Come volete, che l' animo posi it
Fra l'altre cose vi veggo ostinati,
Che conoscete la vostra rovina,
E pure a quella ognun ratro cammina.

## I V.

Questo è un vizio fra gli altri bestiale,
Diabolico, maligno, anzi poltrone:
Che quel caval niente certo vale,
Il qual non cura, nè briglia, nè sprone;
Sapere, e voler fare a posta il male,
'A casa mia si chiama ostinazione,
E dicesi efser un di quei peccari,
Che mai da Dio non ci son petdonati;

### V.

A questo modo è ostinato Orlando;
Che come sopra udiste, s'accorgeva;
Che commetteva un peccato nefando
Ad ir contra'l fratel, come faceva;
E non di meno alla ragion da bando,
Rispondendo ch' amor così voleva,
E tanto innanzi va l' ira, e la furia,
Che non sol fa, ma gli dice anche ingiuris.

Non

# CANTO VENTIOTTESIMO. 265

#### VI.

Non è qui presso (dicea) Mont' Albano, Ove tu possi in sottezza ritratte, E non è teco il fratel di Viviano, Che ti possa salvar con la su' arter. Chi ti libererà dalla mia mano, Dove portai suggir, verso qual patte, Ch'al Mondo non è luogo, ove lasciato Non abbi il segno di qualche peccato;

## VII.

Belisandra rubasti in Barberia,
Quando v' andasti, come mercatante;
Credi, che quella strada aperta sia,
O forse vuoi fuggirtene in Levante,
Dove sette frate per mala via
Facessi andar, da ghiotto, e da furfante,
A tradimento (intendi ben) vo dire
Furno per le man tue fatti morire,

### VIII.

Quel Pantasilicorre anche pigliasti,
Che non fu mai tanta viltà sentita,
Che tuo prigion' escando, l'impiccasti,
Va, che 'l figliuolo a casa sua t'invita;
Ma pazzo son, se penso, che mi basti
A raccontare un'anno la tua vita,
Basta, che 'l pater nostro San Giuliano
Fece, quando passó da Mont' Albano,
Orl. Ina. Tomo 11.

IX.

Il tesoro Indian sai, che togliesti,
Ch'a me s' apparteneva di ragione;
Perchè non tu Durastante uccidesti,
Ma io l' uccisi, ribaldo ladrone:
E la tregua di Carlo allor rompesti,
Quando a Marsiglio rubasti il Macone;
Or, come jet ti disi, ti confesa,
Perchè la penitenzia sua s' appressa,

Ringraziato sia Dio, dise Rinaldo, Poichè siam fatti tu, ed io pattini, Tu come mulo, traditor, ribaldo, Hai la protezion de' Saracini, Che conceder ti voglio, e tengo saldo, Ch'io gli abbia afsafsinati, e gli afsafsini a Come nemici della fede nostra, Benchè la luce l'opre mie dimostra,

### X I.

Ma io sarò patrino, e difensore, Vendicator de' miseri Cristiani, Che per saziar l' invidia e 'l tuo furore; Uccisi stati son per le tue mani: E quel Don Chiaro prima, traditore, Onde Gherardo ando a star tra' Pagani, E rinnegò la Fede, e 'l Cielo, e Cristo Che risponderai qui, malvagio, tristo a

# CANTO VENTIOTTESIMO. 267 XII.

🐒 padre d' Ulivier (che fu divina Opera certo, e molto bello avviso) Festi ammazzare, e l' anima meschina Arnaldo rese in grembo al padre ucciso. E tu quando ti levi la mattina, Credi acquistar cianciando il Paradiso Con Croci e Pater nostri, altro ci vuole, Che per mal fatti dar buone parole,

### XIII.

Ricordoti, ghiotton, ch' a Monteforte, Per pigliar quel castello a tradimento. Il franco Re Balante ebbe la morte, E vi fu ben'il tuo consentimento; Che stavi allora appresso a Carlo in corte, E non avendo cor, ne ardimento Di scontrarti con esso (e se' sì fiero) Altri mandasti, e fu morto Ruggiero.

# XIV.

Con queste, ed altre più brutte, e diverse Parole, Orlando svergogna, e molesta, Il qual più oltre ascoltar non sofferse, Ma ver lui muove crollando la testa: Sotto lo scudo ognun ben si coperse, E con molto furor la lancia arresta, E vengonsi a ferir villanamente Con core, e forza partita egualmente.

## X V.

Non s' è piegato alcuno a dietro un dito; Ancor che delle lance smisurate
Tal pezzo fu, ch' è insin' al ciel salito; Già son rivolti, e le spade han cavate, Ivi spirto non fu coranto ardito
Delle genti d' intorno ragunate
Di chi stava a veder, che per paura
Volentier non sgombrafse la pianura,

## X V I.

Non vide il Mondo mai cosa più cruda, Più spaventosa di questa battaglia, Chisofftisce vederla trema, e suda, Pensate quel, che fa chi si travaglia: Mostran per tutto già la carne nuda, Che rotta s' hanno la piastra, e la maglia; Primo il Principe fu quel, che più offesq Il suo cugin, che nello scudo il prese,

# XVII.

Tutto l'aperse, e dentro gli trapassa, Colse sopra la spalla, e 'l'guarnimento, La piastra del braccial tutta fracasa, E penetrò la cruda spada drento: Il Conte andar' addosso a lui si lassa, Sì che a chi lo guardò, dette spavento: Giunse alla man sinistra il brando nudo E gli parti sin'alla spalla il scudo,

# CANTO VENTIOTTESIMO. 269

#### XVIII.

Ognor più del furor l' esca s' accende, Rinaldo sopra l' elmo colse il Conte, Il qual già non intacca, e non offende, Perocch' era fatato, & fu d' Almonte: Ma pur stordito, addietro si distende, Sì fu crudele il colpo, ch' ebbe in fronte, Ver' è, che in manco d'un' ottavo d'ora Sì riebbe, e di rabbia si divora.

#### XIX.

Mostrando i denti a guisa d'un mastino,
Tira a Rinaldo a traverso alla testa,
Quell'elmo benedetto di Mambrimo
Gli riparò di sopta la tempesta:
Man non tanto però, ch' a capo chino
Nol porti Rabican per la foresta,
Ch' avendo abbandonato sponi, e briglia,
Da se quel buon cavallo il corso piglia.

### XX.

Fu quel colpo sì crudo, e sì villano,
Che Rinaldo cavó del sentimento,
Giù lì pendeva l' una, e l' altra mano f
La catena Frusberta tiene a stento,
E com' io difis, il porta Rabicano,
Orlando il segue, ma va troppo lento,
Dice Turpin, ch' egli ebbe tanta pena,
Che il sangue gli crepò fuor d' ogni vena;
Z iji

### XXI.

E che per bocca gli usciva, e pel naso, E n'avea l'elmo tutto quanto pieno, E che non gli era spirito rimaso, E che il caval nel porta senza freno: Se fu così, fu certo uno stran caso, E creder se ne può chi più, chi meno, Buta, ch' anch' egli alla fin si risente, L tonna a vendiersi amaramente.

### XXII.

Della doglia paísata aísai maggiore
Fu lo sdegno, e la fozza, ch' egli accolse,
Getta lo foudo, e piglia in mano il core,
Ch' altra difesa, ed altro spron non volse:
Che l'ira, e la vergogna, e'l suo valore
E la bella Frusberta a due man tolse,
B d' un colpo percose il fianco Conte
Proprio al diritto mezzo della fronte.

### XXIII.

Non pote il colpo sostenere Orlando,
Ma su la groppa della tessa dette,
Le braccia d'ogni parte abbandonando,
Mai più non ebbe una di queste strette,
Ora a quel lato, or' a questo piegando,
Per andar giù più di sei volte stette,
E Turpin dice, che saria caduto,
Se Rinaldo l'ayesse ribattuto,

# CANTO VENTIOTTESIMO. 271

### XXIV.

Ma questa a giudicare è lite strana:

Quando Dio volse, e' pure usci d'affanno,
Ed uscito, e'n man presa durlindana,
Dicca, se' tu il mio brando, o pur m'ingannol
Quel, ch' io tolsi al nimico alla fontana,
Ch' ha fatto a' Saracin, già tanto danno 3
Disposto son di far la prova adelso,
S' io son' un'altro, o se tu non se' esso.

### x x v.

Così dicendo, un grosso marmo vide,
Non so come in disparte ivi del loco,
E con la spada per mezzo 'l divide
Insin' al fondo, e mancovvi ben poco:
Poi verso il suo cugin correndo stride,
E torce gli occhi feroci di foco,
Con la spada a due man levata, ed alta,
Rinaldo orribilmente affionta, e asalta.

# XXVI.

Il qual vedendo venir la rovina,
Volentier si saria da parte tratto,
Ma non porte, perche troppo visina
La spada del fratel l' ha sopraffatto:
Onde parar con Frusberta destina,
Vien dutlindana,—e colselo di piatto,
Si dolce trasse il Senator Romano,
Che per la furia se gli volse in mano,

### XXVII.

Se per sorte di taglio avesse colto, E se Frusberta non s' attraversava, Quell' elmo forse non giovava molto, O veramente il capo gli schiacciava: Ecco Rinaldo di nuovo sepolto, E smarrito la briglia abbandonava, Di nuovo il sangue gli esce per la bocca, Ma più altri, che lui quel colpo tocca,

### XXVIII.

Colse a lui l'elmo, ad Angelica il core, Tocca a lui il corpo, a lei l'anima passag E ne senti molto maggior dolore, E ne fu più di lui dolente, e lassa, In questo il Conte con maggior furore Sopra Rinaldo andar la spada lassa, Con più furor che mai torna assalirlo Dilibetato al tutto di finirlo.

### XXIX.

Ma sopra lui quel colpo non iscese,
Che, com' io disi, la donna dolente
Orlando tenne, e per la man lo prese,
E ridendo ver lui, ma fintamente,
Dise, Signore, egli è chiaro, e palese,
Che tra gentile, e generosa gente,
Solo a parole s'oserva la fede,
E l' un, senza giurare, all' altro crede.

# CANTO VENTIOTTESIMO. 273

# XXX.

Io ti promisi stamane, e giutai
Quel, che di nuovo ancor ti riprometto,
Ed a tua posta fia, quando vorrai,
Ma pria vorrei, che mettefsi ad effetto
Quella impresa per me, che come sai,
Per comandarti m' ho servata in petto,
La quale è quella, che dirotti appresso,
E ne vorrei l' effetto, adesso, adesso,

### XXXI.

Piglia la strada per questa campagna, È per amor di me non far mai posa, Sin che se' giunto nel regno d'Orgagna, Dove certo vedrai mirabil cosa: Ch' una Regina piena di magagna, Così Dio ne la faccia dolorosa, Ha fabbricato un giardin per incanto, Onde quel Regno è guasto tutto quanto.

# XXXII.

Ed alla guardia di questo giatdino
Ha posto un drago all'enttat della porta,
Ch'l paese fatto ha senza confino,
Per la gente scacciata, presa, e morta:
Nè passa per quel Regno peregrino,
Nè donna alcuna Cavalier vi porta,
Che non sia messo subito in prigione,
Ch' è pur contra ogni senso, ogni ragione,

### XXXIII.

Io vo pregatti per quel caldo amore,
Di che tanta oggi ho visto esperienzia,
Che questa doglia mi levi del core,
Che non ci posso aver più pazienzia:
E so ben, ch' egli è tanto il tuo valore,
Tanto l'ardire, e di tanta eccellenzia,
Che benchè il fatto sia pericoloso,
Alla fin tonnerai vittorioso.

# XXXIV.

Orlando, ch' era di buona cucina, Chinossi in terra riverentemente, E con tanto furor ratto cammina, Ch' uscito è già di vista a quella gente? Or ecco d' altra parte la fucina, La fornace, P Inferno si risente: Rinaldo, dico, che a due mani il brando Strigne per ire addosso al Conte' Orlando.

## XXXV.

Ma egli è giì lontan più d' una lega, Rinaldo trato, dietro gli vuol' ire, E tregua, e pace, ed ogni cosa niega, Un di noi due convien, dicea, morire: Marssa, e 'l Duca pur tanto lo prega Tanto tutti que' suoi sepper ben dire, Che con tutto, che 'l foco avesse drento, Pur di lasciarlo spegner su contento,

# CANTO VENTIOTTESIMO. 275

# XXXVI.

Cotal fin' cibe la malvagia guerra,
Andò Rinaldo a farsi medicare,
Al qual prima, ch' andaise nella terra;
Cercò (ma invano) Angelica parlare:
Rinaldo la vortia vedet sotterra;
Non potea pur sentirla nominare,
'Al fine in quà va egli, in là va ella,
Che com' è entrata nella rocca bella;

### XXXVII.

Sopra 'l letto la misera si getta, E quivi il freno alle lagrime cava, Misera veramente giovanetta, Che troppo stranamente Amor trattava: Chi è (dicea) quel, che meco si metta, Chi è, che di fortuna più s' aggrava, D' amor, del ciel, di non so che mi dire, Chi è, che voglia, e non posa morire?

# XXXVIII.

Qual' io, a cui la vita è stata tolta
Da quel, che morta non mi vuol, nè viva,
Ed è tanto crudel, che non m' ascolta,
Anzi mi scaccia, mi fugge, e mi schiva;
Io pure spererei, s' una sol volta
Quell' alma di pietà pur troppo priva,
Che tanto ha in odio la presenza mia,
M' udisse lamentar, si faria pia,

#### XXXIX.

Ch' udito ho dir, ch' ogni fiera, aspra, e dura, Amando, e lagrimando, al fin si piega, Onde pur la speranza m' afsicura, Ch'ancor dato mi fia quel, ch' or si niega t Vince alla fin colui, che soffre, e dura, E che tacendo, e ben servendo prega, E se fortuna altrimenti dispone, Pur non sarà per mia colpa, e cagione.

### XL.

Io vincerò la sua discortesia,
Ancor si placherà, se ben fia tardo,
Faragli ancor pietà la pena mia,
E'l foco smisurato, dov'io ardo:
Poich' andar mi convien per questa via,
Pensato ho di mandargli il suo Bajardo,
Che per quanto d'amor, dal vulgo impato a
Esser presente non gli può più caro.

### XLL

Orlando per tornar non è più mai,
Nè per valergi forza, ne sapere,
Al pericolo estremo, ove il mandai,
Onde posso disporne a mio piacere:
Ah sventurata donna, or che fatt' hai,
Com' hai potuto, ingrata, sostenere
Di far morir colui, che tanto t' ama,
E quello amar, che la tua morte brama à

# CANTO VENTIOTTESIMO 277

#### X L I I.

So ben, che fatto ho mal, ma qual consiglio E contr' Amor, qual opre non son tarde 3 Io veggo il meglio, ed al peggior m'appiglio, E so ben, che vo dietro a quel, che m'arde; Gudichi il tutto, se con giusto ciglio È in cielo Iddio, che queste cose guarde; Io altro far non posso, ne saprei, E forse se sapessi, non vorrei.

#### X LIII.

Così dicendo, chiama una donzella,
Che fu con lei creata piccolina,
D' atia gentile, e di dole favella,
Che innanzi alla Signora sua s' inchinaf
Difse Angelica a lei, va monta in sella,
Cala nel campo di quella Regina,
La quale a rorto, e contra ogni ragione,
Afsediata mi ticn qua su in prigione.

# XLIV.

Tu monterai sopra il tuo palafreno, E montata, Bajardo piglia a mano, Di tende, e padiglioni il campo è pieno, Cerca quel del Signor di Mont' Albano: A lui del buon destrier dà in mano il freno, E digli, poich' egli è tanto inumano, Che della morte altrui par ch'abbia gioja, Non vo, che'l suo caval di fame muoja,

### XLV.

Non mi potita l'animo comportare; Che'l sno caval disagio alcun patifse, Benché m'afsedii, e mi faccia afsediare; Né mai volefse Iddio, che si partifse: Io non l'offesi mai, se già in amare, Forse offeso da me non si sentifse, Dico in amar' io lui, che so ben, ch' io Etro, ma non lo fo col senso mio.

## XLVI.

A lui ragiona in così fatta guisa; Ed a trarne risposta, abbi l'ingegno, Che da pietà quell' alma è sì divisa, E ribella, che forse avratti a sdegno, Pattendoti da lui, vanne a Marfisa, Nè far d'onore, o riverenzia segno, Senza smontar d'arcione a lei l'accosta, E da mia patte fa questa proposta.

# XLVII.

Dirale, ch' io credetti, ch' Agricane
Dovesse col su' esemplo, spaventare,
El e genti vicine, e le lontane
Dal dover mai con me guerra pigliare;
Ma dipoi, ch' ella non sene rimane,
Che gli altri si pottanno ammaestare,
Con l'esemplo di lei, ch' è così matta,
Che brava pur' ancora, ed è disfatta,

# CANTO VENTIOTTESIMO. 279 X L V I I I

Avendo aveta la commissione

La damigella, giù nel campo scese,
Fè l'imbasciata a Rinaldo d' Amone
Con bassa voce, e con parlar correser
Parlando, sempre fettere ginocchione,
E non so dir se Rinaldo l' intese,
Che come prima udi chi la mandava,
Volto le spalle, e più non l' ascoltava;

### XLIX.

Era venuto Astolfo a visitallo,

E la donzella vedendo partire,

E rimenarne indietro il buon cavall
Così non ne la volse lasciar' ire;
Dicendo, che volea ricuperallo,
Perché con verità poteva dire,
Ch' egli era suo, e ch' a tutti è palese,
Che l' aveva c' menato in quel paese,

#### L

A concluder, la donna potea meno, E'l modo non avea da contrastare, Onde di man lafciofsi torre il freno, Assolfo al padiglion lo fe menare: Or per quel campo, che d' arme era pieno, La melsaggiera si mette a cercare, E tanto cerca, che pur' ha trovata, La stanza della donna disperata,

### LI.

Nè si smartì dell' alta sua presenzia,
Anzi fe la proposta altieramente;
Con ardir mescolato di prudenzia;
Quella supenba, che parlar la sente,
Quasi per romper fu la pazienzia,
Pure udilla, e rispose finalmente:
Comune è il minacciar, ma il fin del gioco,
È di quel, che fa fatti, e parla poco.

#### LII.

Lasciam Marfisa, e lasciam la donzella,
La cyal nel modo, ch' avere sentito,
T. d'vii sopra alla sua donna bella:
il 'Coñte, che pur dianzi era partito,
E cavaleava imbarcato da quella,
Che l' ha ben certo imbarcato, e schernito,
Uscito è d'una selva, e sopr' un ponce (fronte,
Trovauw, ch' ha in man la fancia, e l' elmo ija

#### LIII.

Sopra un gran ponte di bel marmo fino Stava a cávallo, e posto in sua difesa; In su la riva a un'alto, e verde pino Sta per le trecce una donna sospesa; E piagne sì, che 'l bel fiume vicino, E di pietà di lei quell'acqua è presa; Tanto ajuto, mercè, chiede, e domanda, Ed al mondo, ed a Dio si raccomanda.

Venna

# CANTO VENTIOTTESIMO. 281

## LIV.

Venne di lei compassione al Conte; E verso il pin per sciorla s' avviava, Ma quello armato, che stava in sul ponte, Non andar, Cavalier, forte gridava: Che fai al mondo tutto oltraggio, ed onte, Cosa in terra non è più fieta, e prava Di quella donna, che tu vedi quivi, Nè altra mai vedrai, se sempre vivi.

## L V.

Per sua malizia sette Cavalieri

'Son stati uccisi, e per la sua follia:
Ma ciò contarti non fa or mestieri,
Che è troppo lungo, segui la tua via,
E non volerti dar questi pensieri:
Ma io penso, ch' a noja già vi sia
Si lungamente lo starmi ascoltare,
Com' e anche venuto a me il cantare,



Orl. Inn. Tomo II.



# CANTO XXIX.

I

D' Angelica, dipoi ch' ella n' ha tanti,
Ch' ella m' ha farto un servigio più gravo,
Che mai facesse insieme a turti quanti:
Hammi da quel fastidio liberato,
Nel quale io mi trovava poco avanti,
Di raccontar quella maladizione
Del Conte Orlando, e del figliuol d'Amone,

### II,

Il qual benché bisogno non aveíse
D'ajuto, pure io son schiavo a colei,
Ché in mezzo a tutti due così si meíse,
D'una natura io son, che non vorrei
Sentir, che mai si gridasse, o si deíse,
Massimamente fra gli amici miei,
Non è chi in odio abbia il romor, quant' io a
Or patiam d'altro per l'amor di Dio.

### CANTO VENTINOVESIMO. 283

### III.

Dissi nel Canto a dietto, com' Orlando Vide quel pino a canto alla riviera, Al qual colei sospesa lagrimando A pietà mosso arebbe un cor di fiera: E mentre, che ver lei si va accostando, Quell' altro Cavalier, che presso l'era, Disse qual tu ti sii, va alla tua via, Non dare ajuto a quell' anima ria.

### IV.

Quella, ch' or' finita ogni sua voglia, Poich' è appiccata per le chiome al vento, E si volta leggier, com' una foglia, Come faceva prima ogni momento, Or con vana speranza, ed or con doglia Certa, tenendo gli amanti in tormento; Com' al vento dà or le volte spese, Così sempre voltò le sue promesse.

### v.

Rispose il Conte Orlando, a dirti il veto,
Io non posso la mente accomodare,
Non cn'aprir gli occhi, a spettacol si fiero,
E la dispongo al tutto indi levare:
Nè creder posso, essendo Cavaliero
Come dimostri, che I debbi vietare,
S' offeso se', e voglia hai di vendetta
Voltati altrove, che a una giovanersa
Aa ij

### 284 LIBRO PRIMO

### VI.

Rispose il Cavalier, quella donzella, Fu sempre si crudel, malvagia, ingrata, Vana, e d'ogni vittù tanto ribella, Che quivi giustamente è condennata: Ma tu forse non sai la sua novella, Che se' venuto pur questa giornata, Però falsa pietà ti muove a dare Soccorso ad una più crudel, che 'l mare,

#### VII

Ascolta (io te ne prego) in qual maniera
Dirittamente, e per giusta ragione
Fusse al pino appiccata questa fiera:
Nacque ella meco in una regione,
E per la sua bellezza fist altiera,
Che mai non su guardato alcun pavone,
Ch' avesse più superbia nella coda,
Quando la spande al sole, e a chi la loda,

### VIII.

Origilla è il suo nome, e la Cittade, Dove nascemmo, Battria si dice, Io l'amai sempre dalla prima etate, Come la sorte mia volse infelice: Ella or sdegnosa, or mostrando pietate, Or faccendomi misero, or felice, M'accese di tal fiamma a poco, a poco, Che tutto ardevo, anzi ero tutto, loco.

### CANTO VENTINOVESIMO. 285

### IX.

Un' altro giovanetto ancor l'amava,
Non più di me, che più non si può dire:
E giorno, e notte per lei lagtimava,
E non poteva viver, nè morite:
Luctin per proprio nome si chiamava,
Ed era Cavalier di molto ardire,
Ma poco ardir gli valeva, e valore,
Che molto più di lui n'aveva amore.

#### X.

L' uno, e l' altro ella con buone parole, E tristi fatti, al laccio tenea preso, Mostrando a mezzo verno le viole, E'l freddo ghiaccio al Sol di state acceso E benché spesso, come far si suole, Fuse l'inganno suo da noi compreso, Put credendo ognun più d'essere amato, Si dilettava vivere ingannato.

### XI.

Più volte a lei per favellarle andai,
Parole prima formate nel petto,
Ma esprimerle poi non potei mai,
Che com' era condotto al suo cospetto,
Quel, che pensato avea, dimenticai:
E si perdei la voce, e l'intelletto,
E untti i sensi per tema, e vergogna,
Ch'era il mio ragionar d'un'huom, che sogna.

### 286 LIBRO PRIMO

### XII.

Pur diemmi Amore un di tanta baldanza, Che sol questo parlat da me fu mosso: Se voi etedeste, dolce mia spetanza, Ch' io potessi soffitir quel, che non posso, E che la vita mia fuse a bastanza Al soco, che m' ha roso insin' all' osso, Sappiate, vita mia, che v' ingannate, Che motto son, s' ajuto non mi date.

### XIII.

Io ve lo giuro, e punto non v' inganno, E ben sapete voi, dolce mio core, Che l' huom dee sostenet l' estremo danno; Prima che provi il su' amico maggiore, Perchè sendo ingannato, ogni altro affanno, Anzi la morte, è pena assai minore, Ed ogn' altro matrit passa, ed avanza, Trovarsi vana l'ultima speranza.

### XIV.

Ben lo sa Dio, che in altra io non ho spene; E che voi sola adoro, non pur'amo, Io non poso soffiri più tante pene, All'estremo dolor mercede chiamo: Camparmi all'onor vostro ben conviene. Che sol per voi servir la vita bramo, Se voi non medicate il mio gran male, Io muojo, e voi perdete un'huom leale,

### CANTO VENTINOVESIMO. 287

### K V.

Non fur queste parole simulate,
Ma del cor tratte, e ben dalla radice:
Ella, ch' è donna, e delle più sciaurate,
Come son tutte, più che non si dice,
Mi fe tisposta con false imbasciate,
Per farmi più dolente, e più infelice,
Dicendo, Uldano, che così mi chiamo,
Più che la vita mia (sappiate) io v' amo,

### XVI.

E se potessi con opre, la prova,
Farvi sentir, come vi posso dire,
Vedreste, che non è cosa, che muova
Più il senso mio, ch' a voi poter setvire:
E se mai forma, o modo alcun si trova
Da satisfare a si fatto disire,
Io sono apparecchiata a tutte l' ore,
Pur che'l mio sia salvato, e'l vostro onore.

### X V I I.

E certamente, io veggo una sol via, Volendo voi (com' ho detto) salvare, Col vostro onore, ancor la fama mia, Che soli insieme ci possam trovare: Come sapete, la fortuna ria, Fe l'altro giorno a morte dissidare Da Oringo cradele, ed empio, quello Corbino sventurato, mio fratello.

### 288 LIBRO PRIMO

### XVIII.

E funne il giovanetto in campo motto, Dico Corbin, contra ad ogni ragione, Ch' ancor non era ben nell'armi scotto, E l' altro su più volte al paragone: Or per vendetta far di tanto torto, Trovar qualch' un mio padre si dispone, Offerendo a ciascuno estremo metto, E l' ha trovato, o troverallo cetto.

### CXIX.

Voi porterete adunque l'arme indoso D'Oringo, e la divisa, e 'l suo cimiero a E della terra vi sarete moso, E fuori scontrerete un Cavaliero: Poiché l' un l'altro v'arete percoso, A lasciarvi pigliar siate leggiero, Che questo solo è 'l modo, e la maniera Da dare al disio nostro fine intiera.

### X X.

Voi qui sarete subito menaro
Dali'altro Cavalier, che v' ara preso,
Ed alla guardia mia sarete dato:
Ne credo, che temiate esser' osseso,
Ch' a posta vostra datovvi commiato;
E benche il padre mio sia d'i ta acceso,
Ed abbia disiderio grande, e fretta
Di far del suo figliuolo aspra vendetta;

# CANTO VENTINOVESIMO. 289 XXI.

Io ho però fra me preso partito, Ed ordin, che potremo insieme stare; Poi mostrerò, che voi siate fuggito: Questo su della trista il ragionare, Ed io, sciocco, accettai tosto l'invito; Senza fatica, o pericol pensare; Che per trovarmi, e stat con esa un poco; Passaro arci per mezzo un mar di soco.

### XXII.

Onde vestito m'ebbi prestamente
L'arme d'Oringo, e cimiero, e divisa,
Ma come fui partito, incontanente,
Elle che si facea di me gran risa,
Come colei, ch'è pur troppo dolente,
E perfida, e crudel fuor d'ogni guisa,
Come, partendo, volte ebbi le piante,
Fece chiamare a se quell'altro amante.

### XXIII.

Quel Lucrin, di ch' io fopra ti contai;
Che meco insieme questa trista amava;
E con promesse, e con parole assai
(Che il sapeva ben far) lo lusingava;
Dicendo, se pensar dovea giammai
Guidardon dell'amor, che le mostrava
Ch' un giorno stia per lei tutto in arcione;
Ed Oringo le dia morto, o prigione.
Orl. Ina. Tomo II.

Bb

### 90 Libro Primo

### XXIV.

Il luogo gli divisa, ove mandato M' aveva dianzi, fuor della Cittate, E tanto fece al fin, che l'ebbe armato D'insegne contraffatte, e divisate: Venne di fuora a trovarmi ad un prato, Nel scudo verde ha due corna dotate, E nella sopravvesta, e nel cimiero, Come portava un'altro Cavalicro.

### x x v.

Un Cavalier, ch' avea nome Artiante, Che questa insegna delle corna porta, Era molto animoso, ed ajutante, Persona in ogni causa destra, e accorta: E di questa Origilla anch' egli amante, Tal che per moglie averla si conforta, Anzi aveva col padre stabilito Un cetto patro, che sia suo marito.

### XXVI.

Ma prima Oringo debbia conquistare, Ed a lui presentarlo o motro, o preso; Or la novella per abbreviare, Costui ne venne a trovarmi disteso La, dove stea armato ad aspettare: In poca guerra a lui mi sono arreso, Credendo efser condotto da costei, In poca guerra, prigion mi rendei,

# CANTO VENTINOVESIMO 291 XXVII.

In questo tempo Lucrin giovanetto,"
Nel vero Oringo a caso s' è scontrato,
Nè combatterno insieme per diletto,
Di sdegno l'un, d'amor l'altro infiammato g
Fu ferito Lucrino a mezzo il petto,
Oringo nella testa, e nel costato,
E con ferite, e percose di sorte,
Che furon tutti due presso alla morte,

### XXVIII.

Ma finalmente Oringo fu prigione:
( Un' amoroso cor vince ogni cosa )
Or' intervenne, che'l vecchio poltrone,
Ch' ha generato questa dolorosa,
Stando nella sua cruda intenzione,
Di far vendetta mai non si riposa,
E sempre pensa, e guarda, e cerca, e chiede,
Ed aspetta s' Oringo venir vede.

XXIX.

Ed aspettando, il vede al fin venire,
Con la man disarmata, e senza brando,
Come i prigion son costumari d' ire;
Andogli incontro pallido, e tremando,
Ed appena si tenne di ferrire:
Ma poi da prefos seco ragionando,
Alla voce conobbe, ed al fembiante;
Che Luctino era quel, non Arriante,
Bbij

### 292 LIBRO PRIMO

### XXX

Sapeva bene il Vecchio, che Lucrino
La sua figliuola ardentemente amava,
E subito gli offerse, l'afsafsino,
Parlo contento di quel, che bramava;
Se quel prigion gli dava in suo domino,
Cotal parole il ribaldo gli usava:
Se ver'è, che mia figlia cotanto ami,
Io ti contenterò di quel, che brami.

### XXXI.

Il semplicetto s' è tosto accordato;
Benchè dargli il prigion, non era onore;
Tanto si sente d'amote spronato;
Che gli aria dato ancor la vita, e'l core:
Essendo già tra lor fatto il mercato;
La nostra giunta intorbidò 'l favore,
Petch' Atriante, ed io giugnemmo in quella;
Che non fii mai la più pazza novella.

### XXXII.

Quivi la causa tutta fu palese;
E la cagion dell'armi tramutate:
Allora Oringo molto mi riprese,
Che le sue insegne io m'avelsi addobbate;
E tra noi quartro fur molte contese,
E quasi fur le spade insanguinate,
Perch' Atriante ancor si lamentava,
Di Lucrin, che l'insegna sua pottava.

### CANTO VENTINOVESIMO 293

### XXXIII.

Nel Regno nostro è causa manifesta
Per legge, che chi porta arme, o cimiero,
D' un' altro Cavalier, se non gli presta
Consenso, resta con gran vitupero:
E se perdon non n' ha, perde la testa,
Benche il statuto sia cru'ele, e fiero,
Perché il peccato afsai la pena avanza,
Pure è servato per antica usanza usanza,

### . x x x 1 V.

Avanti al Re fu la querela tratta,
Il qual ben' intendendo il stato d' esa,
E' che quasi la donna l' avea fatta,
E l'arme a questo, e quello indo so messa,
La sentenzia conforme al satto adatta,
E poich' ognun di noi chiaro confesa,
Che fatto aveva tristamente, e male,
Ci condannò di pena capitale.

### x x x v.

Oringo perchè morto avea Corbino,
Ch' era garzone, ed egli huomo già fatto,
Ed Artiante, siccome afsafsino,
Che dal disio d' una donzella tratto
Avea promefso a quel vecchio mastino,
E della vita altrui fatto contratto,
Pose me, e Lucrino ad una guisa;
Perch' avevam portato altrui divisa.

Bb ijj

# 294 LIBRO PRIMO

E condennati tutti quattro a morte, Fummo obbligati sotto sagramento Di Battria non uscir fuor delle porte, Fin che il giudicio non ha compimento: E fece il Re dipoi metter' a sorte Chi menar debbia la donna al tormento, Perch' ella, ch' è cagion di tanto errore, Non abbia morte, ma pena maggiore.

### XXXVII.

Or come vedi, al pino sta sospesa, Ed al vento girando si trastulla, Ed acciò ch' ella viva, è ben' attesa D' ogni vivarida, e non le manca nulla; La prima sotre a me dette l' impresa Di far la guardia alla falsa fanciulla, E così quattro giorni ho combattuto Contra chi è comparso a darle ajuto.

### XXXVIII.

E sette Cavalier fatti ho morire;
De' quali i nomi non accade dirti;
Gli scudi, e l' armi te lo posson dire,
Se pure avelsi voglia di chiaritri:
E te gli mostretò se vuoi venire
A piedel pin fra quegli allori, e mirti,
Lo scudo di ciascuno, e l' elmo, e 'Icorno
Stanno appiecati a quel troncone intorno.

### CANTO VENTINOVESIMO 295 XXXIX.

E s'egli avvien, ch'io caschi, o ch'io sia morto, Oringo, e poi Lucrino, ed Arriante, L'un dopo l'altro tosto sarà sorto, Ognun più saldo in sella, ch' un Gigante, E però, Cavalieto, io ti conforto, Che non ti curi di pasare avante, Ch'ognun, ch'al ponte il passo non ritiene, Combatter meco per forza conviene,

#### X L.

Stette ad udire attento il Paladino
Di colui quella lunga diceria,
Ma la donzella da quell' alto. pino,
Piagnendo, per la gola lo mentia:
Dicendogli, ch' egli era un malandrino;
E la tormenta per poltroneria,
E perch' è donna, e non può far difesa,
Al pin la tien per crudeltà sospesa.

### XLI.

E che que' sette avera a tradimento
Fatti morir, non già per sua virtute,
E per por gli altri in timore, e spavento,
Tien quegli scudi in mostra, e le barbute:
Così dicea la donna, e con lamento
Pregava il Conte per la sua salute,
Per Dio, pel ciel lo prega, e lo scongiura,
Ch' abbia pietà della sua pena dura.

B b is "

# 296 Libro Primo

### X L I I.

Orlando molto non stette a pensare,
Perch' a compaísion muover si sente:
Dice a colui, che la debbia spiccare,
O che pigli del campo prestamente:
Così dopo il bravare, e lo stídare,
Muove ognuno il caval velocemente:
Ma quel, ch' è pòco pratico di guerra,
Fu da Orlando tosto posto in terra.

#### XLIII.

Dipoi che sa caduto quello Uldano,
Pur verso il pino il Senarote andava,
Ecco sopr' una torre appare un Nano,
Ch' ha un gian corno, e forte lo sonava:
Dopo quel suon, vien tuori a mano a mano.
Un Cavalier' armato, che gridava,
E morte al Conte, e ferite minaccia,
Se s' avyicina al pino a venti braccia.

### XLIV.

Aveva Orlando ancor la lancia intera, E. tôsto volto la metteva in resta, Ed a colui poneva alla visiera, Sì ch' in terra gli fe batter la testa: Ma una nuova battaglia ancor v' era, Ritorna il Nano a far l' altra richesta, E giugne il terzo Cavaliero armato, Che come gli altri due fu traboccato.

### CANTO VENTINOVESIMO 297

#### XLV.

Di nuovo il Nano in su la torre suona, Subito il quarto Cavaliero secse, Orlando Brigliador contra gli sprona, Appena lo toccò, che lo distese: Poi turti, come morti gli abbandona; E pasa, non avendo altre contese, E giunto al pino, e smontato di sella, Al tronco saglie, e spicca la donzella.

#### XLV I.

Poi giù scendendo, ne la porta in braccio, Ella pregava il Conte nel calate, Che poiché tratta l' ha di tanto impaccio, La voglia seco per mercè menare, Perch' or' l' appiccherebbon' ad un laccio, Se prima pe' capei la facean stare: Orlando l'asicura, e la conforta, E se la mette in groppa, e via la porta.

### XLVII.

Era la donna d'estrema beltate,
Ma maliziosa, e di lusinghe piena,
Le lagrime teneva apparecchiate
Sempre a sua posta, comi acqua di vena;
Dicca bugie, che non l'aria legate,
Qual'è nel Mondo più grofsa catena:
S'avelse avuto in un di mille amanti,
Ricapito aria dato a tutti quanti.

### 298 LIBRO PRIMO XLVIII.

Com' io difsi, la potta in groppa Orlando. E sendo già discosto da quel loco, Con dolei paroline ragionando, Ella d'amor l'accese a poco a poco: Non sen'a vavede il Conte, e tivoltando Pur spesso gli occhi a lei, piglia più foco, E si nuovo piacer gli entra nel core, Che quasi si scordo del primo amore.

### X LIX.

La dama sen' accorse incontanente;
Come colei, che 'l merita, e ben' unto,
E sopr' ogn' altra trista eta dolente,
Onde attizza le legne, e mette al punto;
Con l'occhietto guardandolo sovente,
Quasi dicesse, ho pur' anche te giunto,
E l' assicura, che seco ragioni,
Ch' Orlando in questo è'l Conte de'minchioni.

#### L.

E così cavalcando passo passo;
E di più cose parlando sa loro;
A mezzo un prato han trovato un gran sasso;
Ch' è scritto sutto intoino a leutre d'oro;
E trenta gradi ha dalla cima al basso;
Tutto intagliato di sottil lavoro;
Per questi gradi in cima si saliva
Di quel petron, che sembra siamma vivz.

### CANTO VENTINOVESIMO 299

### LI.

Dis' ella, avventurata creatura;
Signor, se' tu, s' hai l' alma non villana,
Che in questo sasso è la maggior ventura:
Che sia nel Mondo tutto, e la più strana,
Se monti i gradi della pietra dura,
Vedrala aperra a guisa di sontana,
Ivi t' appoggia, e giù calando il viso,
Vedrai l' Inferno, e tutto 'l Paradiso.

#### LII.

Il Conte non vi fece su pensiero;
Certo il Diavol', e Dio veder si crede,
Alla donzella lascia il suo destriero,
Che come giunto sopra "l safso il vede,
Ridendo forte, difse, Cavaliero,
Non so se sere usato andar' a piede,
Ma vi so dir, ch' usar ve gli conviene,
lo me ne vo, Dio vi conduca bene.

#### LIII.

Così dicendo, attraverso quel prato, E via ne fugge la malvagia dama: Rimase Orlando turto spennacchiato, E sè fuor d' intelletto, e pazzo chiama, Quantunque ognun saria stato ingannato, Che di leggier si crede a quel, che s'ama, Ma la colpa dà pure egli a se stefso, Balordo, e sciocco, chiamandosi spefso.

### 300 LIBRO PRIMO

### LIV.

E certo egli ebbe forte del bambino;
E volse poco bene a Brigliadoro,
Bestemmia se, la donna, e'lponte, e'lpino,
E poi leggendo quelle lettre d'oro,
Trova, che quivi era sepolto Nino,
Che fu Re, e fe far quel bel lavoro,
E Ninive murò la gran Cittate,
Ch'è per traverso (dicon) tre giornate.

### L V.

Ma come quel, che poco sene cura, E del perduto caval gli par strano, Smonta dolente della sepoltura, E cavalcando con gli sproni in mano, La notte giugne, e tutto 'l cie s' oscura, Scorge una gente molto da lontano, Alla qual più andando s' avvicina, Perocchè verso lui quella cammina.

### LVI.

Vi dirò poi per ordine ogni cosa, Ch'egl'incontrò, che vi parrà bel gioco, E fia novella molto dilettosa, Ma la racconteremo a tempo, e loco; Perchè il cantar dell'istoria amorosa È necessario abbandonare un poco, E ritomare a Carlo Imperadore, E dir cosa più degna, alta, e maggiora.

# CANTO VENTINOVESIMO. 301

### LVII.

Nè maggior cosa, nè di gloria tanta Giammai fu scritta, nè di più diletto; Che del nuovo Ruggier quivi si canta; Che fu d' ogni virtù nido, e ricetto, Nè sopra lui di forza altri si vanta: Sì che, Signor, nell' altro Libro aspette Le graziose orecchie, e menti vostre A dar favore alle faciche nostre.





# CANTO PRIMO,

1.

De Le Recorrer maggior acqua, alza le vele,
O debil navicella del mio 'ngegno,
E voi stelle lucenti, al lume de le
Quali io cammino al destinato segno,
Propizio sia, e benigno, e fedele
Il favor vostro a questo ardito legno,
Che si profondo mar paísa solcando,
E l' onor vostro, e l' opre va cantando.

### II.

Madre santa d' Enca, figlia di Giove, Degli huomini piacere, e degli Dei, V cnere bella, che fai l' erbe nuove, E le piante, e del Mondo vita set; Da te negli animal virtù si muove, Virtù, che nulla foran senza lei, Vincol, pace, piacer, gioja del Mondo Spirto, foco vital, lume giocondo.

### CANTO PRIMO. 303

### III.

Fugge all' apparir tuo la pioggia, e'l vento, Zefiro apre la terra, e la riveste, E pli uccelletti fan dolee concento, Saltan gli armenti licti, e fanno feste, E da strano piacer commosse drento Van le fiere in amor per le foreste, Lasciata l'ira, e la discordia ria, Fanno dolce amicizia, e compagnia,

#### IV.

Io ti prego gentil, benigna stella,"
Per le punte amorose, che tu dai
Al quinto lume, e per quelle quadrella,
Che nel feroce petto ognor gli trai,
Quando a giacer, della tua faccia bella
A pascer gli avidi occhi, in grembo l' bai,
Impetri per me grazia, e con la sua
Insieme mi concedi anche la tua,

#### V,

Perch' io canto di voi, siccome ho detto, E son vostro Poeta, e vostro Autore, E ben ne sono altiero, che subbictto Efser più bel non può, nè di più onore; Tu che per l'alto, largo, e chiaro letto Ratto correndo fai grato romore, Raffrena il corso tuo veloce alquanto, Mentre alle ripe tue scrivendo io canto.

### 304 LIBRO SECONDO

### VI.

Rapido fiume, che d'alpestre vena Impetuosamente a noi discendi, E quella Terra sopr' ogn' altra amena Per mezzo, a guisa di Meandro, fendi: Quella che di valor, d'ingegno è piena Per cui tu con più lume Italia splendi, Di cui la fama in te chiara risuona, Eccelsa, graziosa, alma Verona.

### VII.

Terra antica, gentil, madre, e nutrice Di spirti di virtù, di discipline, Sito, che lieto fanno, anzi felice L'amenisime valli, e le colline: Onde ben'a ragion giudica, e dice Per questo, e per l'antiche sue ruine, Per la tu' onda altiera, che la parre, Quel, che l'agguaglia alla cirtà di Marte.

### VIII.

Quella, nel cui leggiadro amato seno,
Mentr' io sto questi versi miei cantando;
Dal ciel benigno a lei sempre, e sereno
Tanto piglio di buon, quanto fuor mando,
E nel recondo suo lieto terreno
Allargo le radici, e' rami spando,
Qual sterile arbuscel frutro produce
Se in miglior terra, e cielo altri il conduce.
Raffrena

### CANTO PRIMO 305

### IX.

Raffrena alquanto il tuo corso veloce;
Altiero fiume, lucido, e profondo,
Benchè t' asperti alla tua larga foce,
Vago di si bell' acqua, Adria iracondo:
Porgete voi l' orecchie alla mia voce,
Ninie, che state giù nel basso fondo,
A lei non già, ch' è bassa, ma al subietto
Alto sì, che supplisce ogni difetto.

#### X.

Voi sentirete P invitta prodezza,
L' ardir, la forza d' un cor pellegrino,
La leggiadria, la grazia, la bellezza
Di Ruggier, detto il terzo Paladino,
Il qual natura pose in tanta alezza,
Che ne fece invidioso il suo destino,
E la fortuna, siccome interviene,
Che raro una con l' altra si conviene-

#### XI.

Fu morto a tradimento, ancora essendo Nell' età verde il misero Ruggiero, Ma non si che del suo valor tremendo Non riempiese pria questo emispero: E perchè ben le cose dirvi intendo, Farmi alquanto da alto m'è mestiero, E veder se mi serve la memoria A raccontarvi una leggiadra istoria. Orl. Inn. Tom. II.

# 306 LIBRO SECONDO

### XII.

Nel libro di Turpino io trovo scritto, Com' Alefsandro Re di Macedonia, Poiche' ebbe Dario, ed altri Re sconfitto, Come chi scrive di lui testimonia, Fu d'amor preso nel Regno d' Egitto, Innanzi, ch'egli andafse in Babilonia, Una donna lo prese, onde fe fare Una Città per essa sopra 'I mare.

#### XIII.

E dal suo nome, Alessandria le pose Nome, ch' ancor' a' nostri tempi dura, Poi d' ire in Babilonia si dispose, Che fu la motte, e la sua sepoltura: Ch' ivi il velen le budella gli rose, I qual gli dette una sua creatura, Laonde il Mondo tutto si scompiglia, Chi questa parte, e chi quella ne piglia.

### XIV.

Stava in Egitto allor la damigella,
Che per nome Elidonia fu chiamata,
Quando sentì la malvagia novella,
Di sei mesi eta appunto ingravidata:
Onde soletta in una navicella
Entra, veduta la mala parata,
Che non avea governo di persona,
Ed a fortuna la vela abbandona.

### CANTO PRIMO. 307 X V.

Il vento in poppa via per mar la caccia, In Affrica soffiando la portava, Sereno e'l cielo, e'l mar tutto in bonaccia, La barca a poco a poco in terra andava, Ove la donna levando la faccia, Un Vecchio vide, ch' a pescare stava, Ed ajuto, piagnendo, gli domanda, E senza fine a lui si raccomanda.

#### XVI

Quel Vecchio l'accettò cortesemente, E poiché fu finito il terzo mese, Nella capanna sua poveramente Di tre figliuoli un gentil parto rese: Onde quella, che sta sin'al presente, Di Fripoli la terra il nome prese, Ed è posta del mar proprio in su 'l lito, Una Città d' un bellisimo sito.

### X V I I.

E come il ciel va disponendo in terra; Ebber que' tre figliuol tanto valore; Che quel gran Re Gorgon vinsero in guerra, Che dell' Affrica tutta era Signore: Un d'esis fu chiamato Soniberra; Che fu il primo de' tre, cioè il maggiore, Il secondo Atamandro, e'l terzo figlio Chiamossi Argante, e su bel, com' un giglio, Ce ij

# 308 LIBRO SECONDO XVIII.

Presero i tte fratei la Signoria
D' Affrica, poiché Gorgon fu mancato;
E la riviera della Barberla,
E la terra de' Negri, che gli è a lato:
Nè tanto per prodezza, e gagliardia,
Nè per gran senno acquistarno quel Stato,
Ma la natura lor benigna, e buona
Tirava ad ubbidirgli ogni persona.

### XIX.

Perchè l'un più, che l'altro eta gentile, Cortese sopra quel, ch' huom può pensare; Onde, per lor Signori, ognuno umile, Di grazia gli veniva a domandare: Così preser, tenendo questo sile, Dall' Egitto, al Marocco, tutto il mare, E poi fra terra, quanto andar si puote Verso il deserto, alle genti remore.

### XX.

Moriron senza eredi i due maggiori, E solo Argante il Regno tutto prese ; Ch'ebbe molte vittorie, e molti onori, E di lui l' alta stitpe poi discese Della Casa Affricana, e de' Signori, Che feciono a' Cristian si gravi offese, Presero Spagna, e dell' Italia afai, E dettono anche-a Francia affanni, e guai,

### CANTO PRIMO. 309 XXI.

Di costui nacque il possente Barbante, Che in Spagna ucciso fu da Carlo Mano: E su di questa schiatra il Re Agolante, Del qual nacque il seroce Re Trojano, Che combatte col gran Signor d'Anglante, E con due altri del nome Cristiano, Don Chiaro un su, l'altro Ruggier Vassallo, Che l'ammazzarno, e certo su gran fallo.

### XXII.

Un fanciulletto rimase di quello, Sette anni avea, quando fu il padre ucciso; Fu di persona grande, e molto bello, Ma di tertibil sguardo, e fiero viso: Costui fu de' Cristian proprio un flagello; Siccome in questo libro arete avviso: State, vi prego, ad ascoltarmi un poco, E vedrete ogni cosa in fiamme, e'n foco

### X X I I I.

Ventidue anni il giovanetto altiero, Ha già passati, e chiamasi Agramanre; Nè in Affrica si trova Cavaliero, Ch' ardisca di guardarlo nel sembiante; se non un' altro ancor di lui più fiero, Che venti piedi è dal capo, alle piante, Di sommo ardire, e di possanza pieno, E su figliuol del forte Re Ulieno.

# 310 LIBRO SECONDO

### XXIV.

Gigante fu, e di Sarza Signore,
il padre di costui, di ch' io vi parlo,
Ch' a lui fu sì d' orgoglio successore,
Che la Francia distrugger volse, e Carlo;
Per tutto quanto il Mondo andò il romore,
Nè fu chi non sentise nominarlo:
Or s' ascoltarmi volete degnarvi,
Tutto da capo a piè vengo a contarvi.

### X X V.

Fece Agramante a consiglio chiamare Trentadue Re, ch' egli ha in ubbidienzia, In quattro mesi gli fece adunare, E venner tutti all' alta sua presenzia: Chi v' arrivò per terra, e chi per mare, Mai non fu vista tal magnificenzia, Trentadue teste d' oro coronate, Dentro a Biserta sono insieme entrate,

### XXVI.

Era in quel tempo gran Terra Biserta, Oggi è disfarta, ed è su la marina, in questa guerra ella restò deserta, Il Conte Oriando fu la sua rovina: Or fuor di quella alla campagna aperta Accampossi la genre Saracina, Entrarno dentro, e fu pur bella festa, Trentadue Re con le corone in testa.

### CANTO PRIMO. 311

### XXVII.

Era un Castello, o rocca Imperiale,
Che per sua stanza Agramante eleggeva,
Il Sol mai non ne vide un' altro tale,
Tutto d' oro, e di perle riluceva:
A due a due salirno i Re le scale,
Ognuno il Real manto indoso aveva,
E nella sala entrati, parve loro
Veder dove sa Giove il concistoro.

### XXVIII.

Lunga è la sala cinquecento passi,
Trecento per larghezza di misura,
Il cielo ha tutto d' or con gran compassi,
E smalti, rossi, bianchi, e di verdura:
Zastiri, ed altri preziosi sassi
Adornavan del muro la pittura,
Perocch' ivi intagliata era la gloria
Del Re Alessandro, e tutta la sua storia,

### XXIX.

Vedevasi l' Astrologo prudente, Il qual del Regno suo s' era fuggito, Ch' una Regina in forma di serpente Gabbò, di lei facendosi marito: E di quel parto, chi poneva mente, Alessandro fanciul vedeva uscito, Il qual, come fu grande, alla foresta Prese un caval, ch'aveva un corno in testa;

# 312 LIBRO SECONDO XXX.

Bucefalo chiamossi quel cavallo;
Così diceva il breve scritto sopra:
Vedevasi Alessandro cavalcallo;
All' impresa onorata, all' ardir' opra;
Che si voleva il Mondo far vafsallo:
Par che la terra, e'l mar di genre copra
Dario, che contra lui ne viene armato;
Che cetto arebbe ogn' altro spaventato.

#### XXXI.

Il superbo Alessandro l'asta abbasa, E mette in fuga lui, e la sua gente, Nè Dario stima più, na innanzi pasa, Che più, che prima ritorna possente: E di nuovo Alessandro lo fracasa: Poi si vedeva quel Basso dolente, Ch'a tradimento uccide il suo Signore, Ma ben la pena paga dell'errore.

### XXXII.

In India poi si vedeva passato,
Notando il Gange con tanta fatica,
E solo in una Terra esser serrato,
E stargli intorno la gente nimica:
Ma egli avere il muro rovinato,
Onde, i Barbari tutti uccide, e 'ntrica,
Poi pasa innanzi, e quivi non si tiene,
Ecco il Re d' India, ch' addosso gli viene.
Poronce

# CANTO PRIMO. 313

### XXXIII.

Porone ha nome, ed è sì gran Gigante, Che non sì trova, che l' porti destriero, Ma per Alfana ha sotto un' Elefante, A costui poco valse l' elser fiero:
E le sue genti, che n' aveva tante, Furon stimate d' Alefsandro un zero, Prese lui vivo, e com' buom di valore, Libero il lasciò ire, e fegli onore,

### XXXIV.

Eravi ancor, siccome il basilischio
Stava in sul passo sopra una montagna,
E spaventava la gente col fischio,
E con la vista il sangue altrui magagna:
Com' Alefsandro ivi si pose a rischio,
Per quella gente, ch' era alla campagna,
E per consiglio di quel sapiente,
Col specchio al scudo, uccise quel serpente.

### XXXV.

In somma v'era ogni guerra dipinta
Ogni cosa, che seppe, e volse fare:
Dipoi che fu la terta da lui vinta,
Da due grifoni in ciel si fe portare,
Col scudo in braccio, e con la spada cinta;
Poi dentro un vetro si cala nel mare,
E vede le balene, ed ogni pesce,
E non contento ancora, indi pur esce,
Qri, lun, Tymo II.

### 314 LIBRO SECONDO

### XXXVI.

Dipoi che visto, e vinto ebbe ogni cosa;
Si vede al fin, che vinto egli è d'amore,
E che quella Elidonia graziosa,
Co' suoi begli occhi gli ha pafsato il
Dipoi v' è la sua morte dolorosa,
Ed Antipatro falso traditore,
Che l' avvelena in una coppa d'oro,
E 'l Regno suo si dividon fra loro.

### XXXVII

Fugge la donna, misera tapina;
Ed è raccolta dal vecchio cortese;
Poi partorisce accanto alla marina,
Là dove stavan le reti disrese;
Tre fanciulletti, e poi v' è la rovina,
E l' acquisto, che fan di quel paese
L' opere lor son' ivi tutte quante.

### XXXVIII.

Entrarno i Re la gran sala guardando. Quasi di maraviglia vengon meno, Giovani vaghe, e donzelle ballando. Avean' il carafalco tutto pieno: Trombe, tamburi, e pifferi sonando. Di dolci voci empiean l'aer sereno. Sopra questi in un'alto Tribunale. Stava Agramante in abito Reale.

### CANTO PRIMO. 315 XXXIX.

A lui fecion quei Re gran riverenzia, Tutti chinando alla terra la faccia,

Tutti chinando alla Terra la faccia, Ed e' gli accolse con liera presenzia, E rutti ad uno ad un, baciando, abbraccia: Poi fece all' altra gente dar licenzia, Incontanente ognun d' uscir si spaccia: Restatno i Re con tutti i consiglieri, Duchi, Marchesi, Conti, e Cavalieti.

### XL.

Di qua, di là dall' alto Tribunale,
Trentadue sedie d' or sono ordinate,
Poi altre sotto, in luogo diseguale,
Ma pur genti vi stan tutte pregiate:
Là giù si parla chi bene, e chi male,
Com' è la condizion delle brigate,
Ma come udirno il Re, che parlar vuole,
In un tratto finiron le parole.

### X L I.

Cominciò il Re, Signor, che vi degnate D'eser qui sotto il mio comandamento, Quan'i o conosco più, che voi m' amate, Tanto più debitore a voi mi sento, Che da me amati, e rivertiti siate; E così piaccia a Dio farmi contento, Com' io non ho nel Mondo altro disio, Se non, che l'vostro onor s' esalti, e l'imio. Dd ij

### 316 LIBRO SECONDO

#### XLII.

Ma non conduce a questo fin la via Piana, e larga del ventre, e delle piume; Nè di pigri.ia, e di poltroneria: Tosto s' exingue la memoria, e 'l lume Di quel, ch' a queste cose dato sia: Simile all' onda d'un rapido fiume, Che via velocemente corre, e passa, Nè del suo corso alcun vestigio lassa,

#### X L I I I.

Non è da creder, ch' Alessandro il Grande, Alto principio della casa nostra, Per empiersi di vino, e di vivande, Nè per star con le donne in festa, e'n giostra Acquistase quel nome, ch' or si spande Pel Mondo, come qui l'istoria mostra: Ch' a guadagnar' onor si sterna, e suda, E sol si acquista con la spada nuda.

### XLIV.

Ond io vi prego, gente di valore,
Gente nata alla spada, ed alla lancia,
Se cura, e desiderio mai d'onore,
Or vi fa rossa, ed or bianca la guancia;
Se punto amate me, vostro Signore,
Meco vi piaccia di passare in Prancia
A vendicar le nostre ingiurie antiche,
Con quelle genti a noi tanto nimicho,

# CANTO PRIMO. 317

### XLV.

Nè più parole dise il Re posente, E la risposta tacito attendeva, Fu diverso parlar giù tra la gente, Secondo, che 'l parer ciascuno aveva: Branzardo di Bugia vecchio prudente, Sopra gli altri tenuto, in piè si leva, Vedendo, ch'ognun volto, a lui sol guarda, Dise così con voce grave, e tarda.

### X L V I.

Magnanimo Signor, tre modi pone
L'arte da disputare una sentenzia,
Anzi ogni cosa, il primo è la ragione,
Esemplo l'altro, il terzo esperienzia:
Onde per dir la mia opinione,
Poiche ti degni darmene licenzia,
Dico così, che contra Carlo Mano
Il tuo paísaggio fia dannoso, e vano.

### XLVII.

E la ragion di questo è manifesta:
Carlo nel Regno suo forte si serra,
Ha la sua gente buona, pronta, e presta,
Pratica, anzi invecchiata nella guerra,
Che combatte per pioggia, e per tempesta,
La state, e'l verno, e per mare, e perterra:
Tu non hai, se non gente rozza, e nuova,
Che farà con la vecchia mala pruova.
Dd ijj

### 318 LIBRO SECONDO XLVIII.

Di questo, troppo esemplo ti può dare
Il Re Alessandro, tuo predecessore;
Che con gente canuta passò 'l mare,
Usata insteme, e piena di valore:
Dario di Persia lo venne a trovare
Con molte milia, e fece un gran romore:
Ma perch' era canaglia, ancor che molta:
Al Re iu il Stato, e la libertà tolta.

### XLIX.

L'esperienzia vortei voleniteti
Poter mostrar sopra ad un'altra gente,
Che sopra noi, perocché Caroggieri,
Che del Bisavol tuo fu discendente,
In Italia menò molti guerrieri,
E restovvi con essi finalmente:
Fu morto Almonte, ed Agolante, e poi
Trojan, che'l sezzo fu de' maggior tuoi.

### L.

Sì che lascia, per Dio, la mala impresa, E pon frein all' ardir, che mal ri caccia, Elsendo certo, s' to ti fo contesa, Che più, che gli altri a sicurtà lo faccia: Perché del danno tuo troppo mi pesa, Che piccol t' ho porrato in queste braccia, Servizio insieme si devo, e consiglio, Che t'ho come Signore, e come figlio.

### CANTO PRIMO. 319

### L I.

In terra il Re dipoi s'è inginomentato;
Ed al suo luogo si torna a sedere:
Dopo esso un'altro vecchio s' è levato,
Ch'è Re d'Algocco, ed ha molto sapere:
Era altra volta in Cristianità stato,
Perocchè fu mandato per vedere
Dal Re Agolante, com' Italia stava,
E'l Re Sobrin per nome si chiamava.

#### LII.

Signot (dise costui) la barba bianca,
Ch' io porto al viso, dà forse credenza,
Che per vecchiezza! da forse credenza,
Ma restimonio ho la mia coscienza,
Cie bench' io senta la persona stanca,
Dell' animo non sento differenza
Da quel ch'aveva allor, da quel, ch'io ero,
Quando a trovare a Risa andai Ruggiero.

### LIII.

Sì che non creder, che per codardia
Ti voglia dall'impresa sconfortare,
Nè per paura della vita mia,
Che poco ad ogni modo può durare:
E quanto breve, e disutil si sia,
La voglio al tuo servizio tutta dare,
Ma come quel, che son tuo servo antico;
Quel che meglio mi par, consiglio, e dico.
Dd iv

### LIV.

Pet due sol modi in Francia passar puoi;
I' ho tutti que' luoghi già spiati:
L' uno è quel d' Acquamorta verso noi;
Che partito saria da disperati;
Che come dismontare in terra vuoi;
Tutti i Cristiani stanno al lito armati,
Con gran vantaggio, e molto avvedimento;
Dicci de' lor varran de' nostri cento.

### L V.

Per l'altro modo più conveniente;
Ch'è lo stretto passat di Gibilterra,
Marsiglio Re di Spagna tuo parente,
Forse arà molto cara questa guerra,
E teco ne verrà con la sua gente:
E quì qualch'un vuol dir, che forse l'erra,
Che si faria del mal, ma 10 fo stima,
Che più s' arà da fate al fin, che prima.

### LVI.

Poi di Guascogna si cala nel piano (Guascogna è luogo molto umile, e basso) Quivi è quel maladetto Mont' Albano, E quel Rinaldo, che difende l passo, Che Dio liberi ognun dalla sua mano, Riparo non si trova a quel fracasso: Poiche l'arremo sconfitto, e cacciato, Assalteracci da un' altro lato.

### CANTO PRIMO. 321

### LVII.

Carlo verrà con tutta la sua cotte,
Pettinar non si può più trista lana,
Nè ti pensar, che stien dentro alle porte,
Ma fuori alla campagna aperta, e piana:
Verrà quel maladetto, ch' esi forte,
Ch'ha il bel corno d'Almonte, e Durlindana,
E non è contra lui forza, che vaglia,
Che ciò, che trova quella spada, taglia.

### LVIII.

Conosco Gano, e conosco il Danese, Che fu Pagano, e par proprio un Gigante, Re Salomone, ed Ulivier Marchese, E le lor qualità so tutto quante: Noi ci trovammo con essi alle prese, Quando passò tu' avo il Re Agolante, lo gli ho provati, e ti posso accertare, Che'l buon partito è di l'asciargli stare.

### LIX.

Cost avendo il Vecchio ragionato;
Come quell' altro fe, ne più, nè meno,
Re di Sarza era un giovan disperato,
Quel ch' io vi dissi figliuol dell' Ulieno:
Maggior del padre, e molto me formato,
Di molto ardire, e di possanza pieno,
Ma fu superbo, ed orgoglioso tanto,
Che dispregiava il Mondo tutto quanto.

### LX.

Levossi in piede, e disse, in ogni loco
Dove fiamma s' accende, a lquanto dura,
Piccola prima, e poi si sa gran soco,
Poi verso il fin' andando, falsi oscura,
E le manca 'l' vigore a poco a poco:
E cosi sa l' umana creatura,
Che poich' ha dell' età palsato il verde,
La forza, e l' intelletto insieme perde.

### LXI.

Questo si può veder chiaro al presente Per questi due Signor, che parlat' hanno, Ch' ognun di lor lu già savio, e prudente, Ed or luor di se stessi ambedue stanno: E la risposta contraria alla mente Del Signor nostro appunto appunto danno, Così dà sempre ogni capo canuto, Più volcutieri consiglio, che ajuto.

### LXII.

Non vi domanda consiglio il Signore, Se ben la sua proposta avete intesa: Ma che per suo servigio, e vostro onore Seco passiate a questa bella impresa: Chi gitelo niega, è un gran traditore, E da or la querela è da me presa, Ed a qualunque dice contra questo, Glielo vo far con l'arme manifesto.

# CANTO PRIMO. 323

### LXIII.

Qui fece fine al ragionar acerbo:
Quel, della cui natura io vi narrai,
E Rodamonte, chiamato il superbo,
Il più fiero garzon non naeque mai,
Petsona ha di Gigante, e forte nerbo:
Di lui abbiamo a dire ancora assai,
Or guarda intorno con una bravura,
Che ciascun tace, ed ha di lui paura.

#### LXIV.

Eta in consiglio il Re di Garamanta, Il qual fu sacerdote d'Appollino, Savio, e degli anni avea più di novanta, Incantatore, Astrolago, Indovino: In tutto 'l Regno suo non nasce pianta, Però non ha l'Orizzonte vicino, E guarda a modo suo per la pianura, E numera le stelle, e'l' cicl misura,

### LXV.

Levosi, stato alquanto ginocchione, E mentre Rodamonte più minaccia, Disse, egregi Signor, que to garzone Vuol parlar sol,, e vuol ch'ogn' altro taccia, Pur' io dirò quel, che Dio mi propone, Ed egli il mal, che mi può far, mi faccia: Ascoltate di Dio voi le patole, Che non di lui, ma degli altri mi duole.

### LXVI

Gente divota, udite, e ben notate
Ciò che vi dice il Dio grande Apollino:
Tutte le genti, ch' in Francia portate
Saran, dopo il fastidio del cammino,
A pezzi tutte saranno tagliate:
Grande non rimarrà, ne piccolino,
E Rodamonte, che cotanto ciancia,
Diverrà pasto de' corbi di Francia,

### LXVII.

Poich' ebbe detro, tornossi a sedere Quel Re, ch' ha molta tela al capo avvolta: Ridendo Rodamonte a più potere, La profezia di quel Vecchione ascolta, E poiche cheto il vide rimanete, In un' altro parlar la voce ha sciolta, Mentre che siam qui, dise, ioson contento; Ch' a tuo piacer tu profereggi al vento.

### LXVIII.

Ma quando tutti arem passato 'l mare, E metterem la Francia a ferro, e foco, Non mi venire intorno a indovinare, Perch' io sarò il profeta di quel loco: Male a quest' altri puoi ben minacciare, A me non già, che ti credo assai poco, Perchè il cervello scemo, e'l troppo vina Ti sa parlar da parte d' Apollino.

# CANTO PRIMO. 325

### LXIX.

Alla risposta di quello arrogante
Fu riso, e molti udirla volentieri,
Giovani pur della gente ignorante,
Che a quell' impresa avean gli animi fieri,
Ma i vecchi, che pafsar con Agolante,
E che provaro i nostri Cavalieri,
Mostravan, che quest' era per ragione
D' Affrica tutta la distruzione.

### LXX.

Grande era giù tra loro il mormorio; Ma il Re Agramante, distesa la mano, Fece silenzio, e difse, in fe di Dio, Ch'io non sarò figiiuol del Re Trojano: O che soddisferò questo disio, Anzi obbligo, ch'io ho con Carlo Mano, E voglio, e stringo ognun meco a venire, Petch'uso comandar, non ubbidire,

### LXXI.

Ne vi crediate, poiche la corona
Di Carlo sarà rotta, e consumata,
Riposo aver sotto la mia persona,
Vinta che fia la gente battezzata,
Innanzi sempre l'animo mi sprona,
Fin che la terra tutta ho soggiogata;
Dipoi che vinta aro tutta la terra,
Ancora in Paradiso vo fat guerra,

### LXXII

Or bel vedere è'l giovane Gigante
Di Sarza, con la fronte altera, e balda
Saltar, gridando, viva il Re Agramante,
E chi ha, come lui l'anima calda:
Io ti giuro (dicea) d'efter costante,
E rener teco questa destra salda,
Sempre vo, che di me ti lodi, e vanti,
Che ti sia a canto, o che ti vada avanti.

### LXXIII.

Il Re di Tremisona così giura
Di seguicatlo per monte, e per piano,
Alzirdo ha nome, persona sicura,
Così giurava il forte Re d' Orano,
Che pur quell'anno il Regno ha preso incura;
Il Re d' Arzilla, levando la mano,
Promette a Macometto, e grida forte,
Seguire il suo Signor sin' alla moree.

### LXXIV.

Ma giura ognun, che più bisogna dire 8
Beato chi si può mostrat più fiero,
Non vi si vede viso da fuggise,
Ognun minaccia con sembiante altiero,
Benchè que' vecchi non la puon patire,
Pur si lasciarno mettere il cristero:
Ma di nuovo quel Re di Garamanta
Comincia a dire in atto d'huom, che canta,

# CANTO PRIMO. 327

### LXXV.

Signor', anch' io motir, non venir voglio, Poiche morir pur dee la nostra genta. Teco in Europa; e date in questo scoglio: Satuno, ch' e Signor dell' ascendente, Minaccia morte, miseria, e cordoglio: Ma io son fatto un'huom, che più non sente, Che tanti anni mi trovo già al gallone, Che campar non potrei lunga stagione.

L X X V I.

Ti prego ben, ch' al fiero tuo destino Non lasci questa voce disprezzare, Perchè la vien di bocca d' Apollino: Poichè diliberato hai di paísare, Nel Regno tuo si trova un Paladino, A cui di forza huom non puosi agguagliare, Com' ho veduto per astrologia; Il miglior' huom, che nel Mondo oggi sia.

### LXXVII

Or ti dice Apollin nostro Signore;
Che s' aver puoi costui di ch' io ti parlo,
In Francia acquisterai gloria, ed onore,
E romperai molte volte il Re Carlo:
E perche il sangue, appresso al suo valore,
Sappi, e possi, se vuoi, tuo forse farlo,
Sua madre di tuo padre su socella,
E si per nome detta Gallicella.

Laonde tuo cugino ad elser viene,
E certo a far, che nascelse Pagano
Il nostro Macometto ha fatto bene,
Che se per sorte nasceva Cristiano,
La nostra fe ne pativa le pene,
Che d'ogni cosa arebbe fatto un piano:
Il padre di costui fu il buon Ruggiero,
Fiore, e corona d'ogni Cayaliero,

### LXXIX.

L'afflitta madre sua miseramente,
Dipoi che fu ammazzato il suo marito,
Ed arsa Risa dolorosamente,
Che mai non fu si crudel caso udito,
Gravida venne fra la nostra gente,
E quivi due figliuoli ha partorito,
Che l'un fu questo di ch' io r' ho parlato,
Ruggier, come suo padre nominato,

### LXXX.

Nacque con elso ancora una donzella
Che veduta non ho, ma somiglianza
Ha del fratello, e sopr' ogn' altra è bella
Ed egli di bellezza il Sole avanza:
Mori allor nel patro Gallicella,
E due fanciulli vennero in pofsanza
D' un Barbassoro, il quale è negromante,
E nel tuo Reguo, ed ha nome Atalante.
Stassi

# CANTO PRIMO. 329

### LXXXI.

Stassi costui nel mente di Carens
E per incanto v' ha fatto un giardino
Alto sì, che si può volarvi appena,
E come grande Astrolago, e 'ndovino
Del valor di costui scienzia piena
Ebbe, e nutrito l' ha da piccolino
Sol di midolle, e nervi di lione,
Or n' è geloso, e se lo tien prigione.

### LXXXII.

Ed hallo avvezzo ad ogni maestria, Ch' aver si possa in opra d' armeggiare, Si che provvedi di far, che tuo ssa, Ancorché credo, che v' arai da fare: Ma, o nessuna; o quessa é sola via A voler Carlo Mano disertare; Altrimenti io ti parlo chiaro, e scorto, La tua gente è dissatra, e tu se' morto.

### LXXXIII.

Poich' ebbe detto quel Vecchio canuto,
Parse, che gli credese il Re Agramante,
Perché tra lor proieta era tenuto,
E grande incantatore, e negromante:
Che poiché in quel paese fu venuto,
Diventò un sollecito studiante,
Prima sapeva fare ogn' altra cosa,
Ora scienzia avea matavigliosa.
Orl. Inn. Tomo II,

E predicava la guerra, e la pace, É l'abbondanzia, e la fame, e la peste, Or questo suo consiglio a tutti piace, E le provision fur fatte preste Di chi andasse a questa impresa audace: Ma voi, Signor, mai non vi stracchereste, E non dieste a me, ene mi posassi, Però meglio è, che quì, cantando, io lassi,





### CANTO II.

I,

On è sicuro l'huom, che sta sprovvisto,

E troppo crede al ciel chiaro, e sereno,

Non pensando, che possa venir tristo,

E non porta il cappello in mano almeno:
Questo stato mortal misero, è misto,

Ed or mesce dolcezza, ed or veleno,

Or gioja, or doglia, or piacere, ed or guai,

Ma la miseria v'ha più patte assai.

#### I· I.

Però fa molto ben colui, ch' all' erta
Sta sempre con la febbre, e col mal'anno,
Che le disgrezie stanno a bocca apetta:
E la miseria, e la vergogna, e 'l danno
Han gran piacer con noi di stare in betta:
Savio e chi d' or 'in or, non d'anno in anno,
Scudi, rime'j, antidoti raguna
Contra' colpi di morte, e di fortuna.
Ee ji

Questo è oficio d' ogni huomo da bene, Ma chi governa particolarmente,. E della vita d' altrui cura tiene, Debbe escre svegliato, e diligente: Non so s'a Carlo Man questo interviene, Che poiche su partita quella gente, Quella tempesta di Gradaso siero, Aveva forse allargato 'l pensiero

### IV.

Dicon costor; che se questa brigata,
Che in Biserta facea quella dieta,
Subito in Francia sene fuíse andata,
Cristianità non era troppo lieta,
Perocch' cra in quel tempo abbandonata:
Ma non accade or qui fare il profeta
Basta ch' Orlando, e quel da Mont' Albano,
Eran molto lontan da Carlo Mano,

### V.:

D' Orlando vi contai nel libro sopra, Ch' avea di Brigliadoro sol lo sprone, E di colei, che fe quella bell' opra, Che l' aveva trattato da castrone, Or le calcagna il pover' huom' adopra: Ma veggam quel, cheadopra quel d'Amone, Che dopo la battaglà di quel giorno, Con Marsisa alla rocca restò intorno,

### VI.

E mentre, che le spie del Re Agramante Van cercando Ruggier, che non si trova, Rinaldo crepa, che con quel d' Anglante Non ha potuto far l' ultima prova: E fasi ognor più fiero, e più atrogante, E la stizza, e lo sdegno si tinnova, Che gli pareva pure essere stato Offeso troppo a torro, e poi piantato.

#### VII.

Non sa pensar per qual cagion partito
Si fulse il Conte e seco si dispera,
Non eta alcun di lor tanto ferito,
Nè anche affaticato di maniera,
Che debbia il suo nimico aver fuggito,
E non sa, come il fatto andato s' era,
Ma sia, che voglia, s' è deliberato
Seguirlo sempre insin, che l' ha trovato,

#### VIII.

Poichè venuta fu la notte bruna,
Armosti tutto, e sessi dar Bajardo,
E via cavalca al lume della Luna:
Andogli dietro il Duca dal Liopardo,
Che vu ol corret con elso una fortuna:
Itoldo è seco, e Prasildo gagliardo:
E già non seppe la forte Regina
La lor partita insin' alla mettina.

### IX.

E mostrò di tenenne poca eura,
O sì, o nò, che né fuse contenta:
Cavalcando ne van per la pianura
D'un chiuso trotto, che mai non allenta:
Già è pastara via la notte scura,
E la bella autora s' appresenta,
Fuggita dal suo Vecchio, il cui tosire,
Il cui russar, non la lascia dormire.

### X.

Va innanzi agli altri I fi lio del Re Ottone.

Astolfo Duca sopra Raiocano,
E borbottava una certa orazione
Divoramente, ch' era buon Cristiano:
Ecco a seder di via sopr' un cantone
Una donaella, e battesi con mano
Le spalle, e' l' petto, e la fronte, e la faccia,
E piagnendo, i capei si pela, e straccia,

### X I.

Misera me, dicea la damigella,
Misera, affirtta, infelice, sgrafata,
O gioja del mio cor, dolce sorella,
Che non fuisi tu mai nel Mondo nata,
Poiché quel traditor si ti flagella:
Misera me, da tutti abbandousta,
Chi sarà quel pietoso sì, che dia
Qualcne soccotso alla sorella mua 3

### XII.

Che cagion hai (Astolfo le diceva)
Che ti fa lamentar si duramente ?
Rinaldo in questo dire anche giugneva,
E Prasildo, ed Iroldo parimente:
La donna pure a piagnere attendeva,
Sempre dicendo, misera dolente,
Con le man proprie mi vo dar la morte,
Poich' io non trovo alcun, che mi conforte.

### XIII.

Dipoi, volta a color, dicea, guerrieri, Se tanto, o quanto di pietà sentite, Soccorso a me per Dio, che n'ho mestieri, Più che voi non vedete, e non sentite: Se sete veramente Cavalieri, A vendicar l'ingiuria mia venite Contr' un ribaldo, falso traditore, Pien di discortesia, e di furore,

### XIV.

Ad una torre, non di qui lontana,
Abita quel malvagio furibondo,
Di là da un ponte sopr' una fiumana,
Che fa un lago orribile, e profondo:
La mia sorella, ch' è la più umana,
La più correse donna, che si' al Mondo,
Paísando or meco, quel ghiotrone sesse
Subito il ponte, e pe' capei la prese,

### x v.

Villanamente quella strascinando,
Fin che di là dal ponte fu venuto:
Io l'a utava, piagnendo, e gridando,
Che non poteva già darle altro ajuto:
E per le braccia vidi, che legando
La stava ad un cipresso alto, e fronduto,
Poiché spogliata l'ebbe, a corpo nudo,
Con un fiagel la batte, acerbo, e crudo.

#### X V I.

Tanto abbondava alla donzella il pianto;
Che non porè più oltre seguitare:
A tutti i Cavalier n' incresce tanto;
Quanto voi vi potete immaginare:
E già ognun di lor s' è dato vanto;
Se sanno il luogo, d' irla a liberare;
Ed in conclusione il Duca Inglese;
In groppa (mentre più piagne) la prese.

### XVII

E poich' ebber due miglia cavalcato,
Trovat la torre finalmente, e quello
Ponte, che per traverso era serrato
D' una ferrata, a guisa di castello,
Ed arrivava al fiume d'ogni lato,
Nel mezzo appunto ftava lo spottello,
Dove a piede si passa di leggieri,
Ma perch' è stretto, non vi van destrieri.
Di la

### X VIII.

Di là dal ponte è la torre fondata In mezzo un prato di cipressi pieno, Il fiume oltra quel campo si dilata Nel lago largo un miglio, o poco meno Quivi era presa quella sventurata, Che'l ciel di gridi empiea, di pianto il seno a Tutta era sangue già la meschinella, E tuttavia quel ladro la flagella.

### XIX.

A piede armato stava il furioso,
Nella sinistra ha di ferro un bastone,
Il flagel nella destra sanguinoso,
E colei batte senza discrezione:
Iroldo di natura era pietoso,
E sene moise a tal compaisone,
Ch' altra licenzia a Rinaldo non chiede,
Ma presto smonta, e paísa il ponte a piede,

#### XX.

Perchè a caval non si potea passare (Come vi dissi) per quella ferrata: Quando colui pel ponee il vode entrare; Lascia la donna al cipresso legata, E col baston gli volse addosso andare, E così fu la guerra cominciata, Ma durò poco, perchè quel ladrone Gli dette in su la resta del bastone.

Qt. Inn. Tomo II, Ff

### XXI.

In piana terra a' piè se lo distese,
Che parve stramazzata una civetta,
In braccio poi, com' un fanciul lo prese,
E fugge sì, che sembra una saetta.:
Vedendo egnun, che molto sen' offese,
Com' era armato, nel lago lo getta;
E non restò, finchè 'l fondo esbe tocco,
Chi asperta, che rorni, è un gran sciocco.

#### XXII.

Rinaldo da cavallo era smontato,
Per azzuffarisi con questo Gigante,
Ma tanto l' ha Prasildo scongiurato,
Che bisognò lasciarlo andare avante
Quel maladetto l' aspetta nel prato,
E rien' alzato il suo baston pesante:
Quest' altra festa fu, come la prima,
Dell' climo quel baston lo colse in cima,

### X XIII.

E mandò giù Prasildo tramortito;
Via ne lo potta quel can traditore;
E dov' andò con l' altro sen' é ito,
E giù lo getta con molto furore:
Hanne Rinaldo un gran dolor sentito;
Vedendo estinto così ardente amore,
Partira così bella compagnia;
Appena creder può, che vero sia.

### CANTO SECONDO. 339 XXIV.

Turbato oltra misura, il ponte passa, Con la vista alta, e sotto l' arme chiuso. Va sul' avviso, e tien la spada bassa, Come colui, ch' a queste cose er' uso: Colui una mazzata andar gli lassa, Che si pensò di fracassargli il muso, Rinaldo, che di scrima sa ben l' arte, Levò un salto, e trassesi da parte.

### XXV.

E d' un gran colpo tocca quel ladrone, Che per non aver colto era adirato, Ma eran l' armi sue sì fine, e buone. Che non si curan di brando arrotato: Durò fra loro un pezzo la quistione, Non fu Rinaldo mai tocco, o segnato, E ben bisogna, che'l ladro è sì forte, Che gli aria dato ad un colpo la morte.

### XXVI.

Tocca ben lui, e di punta, e di taglio, Ma tutto è nulla, è ogni sforzo perso, Come alla mosca giucasse, o sonaglio, Tanto stima i suoi colpi quel perverso: Al fin disposto d' uscir di travaglio, Getta il bastone, e colselo a traverso, E tutto in braccio gli ruppe lo scudo, Cadde Rinaldo, sì fu il colpo crudo,

### XXVII.

Quantunque in terra fu caduto appena,
Che fu in piè, nè per questo si sconforta:
Ma quella bestia ha troppo dura schiena,
Piglialo in braccio, e vetso l'acqua il porta;
Rinaldo si scontorce, e si dimena,
Ma la sua forza a questa volta è morta,
Perocchè tanto il malandrin l'avanza,
Che di torsi da lui non ha possanza.

### XXVIII

Correndo, finalmente al lago viene, E come gli altri giù lo vuol gettare, Ma Rinaldo abbracciaro a lui si tiene, Sì che punto da se nol può spiccare: Gridò il crudel, così far si conviene, E poi si lascia giù con esso andare, Ne mai, ne l' un, ne l' altro ebbe riposo, Sin' al fondo del lago tenebroso,

### XXIX.

E non crediate, che faccian ritorno;
Che l' atte del notar quivi non vale;
Perchè ciascuno ha tanto fetro intorno,
Che l' olio fatto aria capitar male:
Vedendo questo Astolfo, ebbe tal scorno,
Che della vita sua più non gli cale,
Perso Rinaldo, ed affogato il vede,
E d' estremo dolor morir si crede.

### X X X.

Smontato presto passa la fetrata, E del lago alla ripa si sedeva, Un' ora grossa era di già passata, Che dentro all' acqua niente vedeva: Or s' egli aveva l' alma addolorata Colui so pensi, a chi fortuna leva Qualche persona cata, siccom' era Rinaldo al Duca, che se ne dispera.

### $\mathbf{x} \mathbf{x} \mathbf{x} \mathbf{I}$ .

Il ponte anche paísò quella donzella, Ed all'alto cipreíso sen' è ita, E sciolse dal troncon la sua sorella, Ed halla de' suoi panni riveflita: Il Duca Aftolfo non attende a quella, Che l' ha accennato la doglia infinita, E piagnendo, e battendosi la faccia, Tutta con l' unghia se la gtaffia, e straccia.

### XXXII.

Ed era tanto vinto dal dolore,

Che si voleva nel lago gettare;
Se non che cetto con un grand' amore,
L' andarno unitamente a confortare
Le due sorelle, e dicevan, Signore,
Adunque vi volete disperare !

Non si conosce la virtú perfetta,
Se non quando fortuna ne saetta.

Ffijj

### XXXIII.

Tanti consigli, e conforti gli danno,
Or l' una, or l' altra, e tanto gli san dire.
Che pure opinion mutar gli fanno,
E dal lago lo sforzano a partire:
Nel salire a caval fu l' altro affanno,
Quando a Bajardo andò, volse morire,
Dicendo, o buon destriero, egli è perduro
Il tuo Signore, e non gli hai dato ajuto.

### XXXIV.

Sospirando, e piagnendo tuttavia, Parla al caval, che l'intendeva bene, Ma dirisponder non avea balia, Pur mormorando moftra le sue pene: In mezzo delle donne andava via Astolfo, Rabicano una ne tiene, L'altra d'Iroldo il cavallo ha pigliato, Quel di Prasido sciolto hanno lasciato.

### $x \times x V$ .

E sendo andati insin' a mezzo giorno, Vengono ad un bel fiume per passare, Dove sentirno sonar forte un corno: Or mi bisogna Astolfo qui lasciare, E tornare a color, che son' intorno Albracca, equei, che l' han tolta a guardare; E fanno dentro infinita difesa Contra Marsisa di furore accesa.

### XXXVI

Torindo era di fuor con la Regina, Ed ha un messo a Sebasti mandato Alla Terra di Bursia, che confina Con Smirne, e Scandeloto in ogni lato, Dentro fra terra, e presso la marina, Che venga ognun, che può venir' armato, E che si faccia un' esercito bello, E Garaman lo guidi suo fratello,

### XXXVII.

Egli ha giurato mai non si partire
D' intorno a quella rocca iratamente;
Sin che non vede Angelica morire
Di fame, o foco, e tutta la sua gente;
Però si großo campo fa venire,
Che vuol efser di fuor tanto potente,
Che non posan que' dentro ir pur'intono,
Or escon suor quaranta volte il giorno.

### XXXVIII.

Perchè quello Antiforre, e'l Re Balano Stan di, e notte armati in su l'arcione, Uberto dal Lione, ed Adriano, E Sactipante, e'l forte Chiarione: Sopra la gente di Marfisa al piano, Calano spesso, e fan qualche prigione, Non può esser la donna in ogni loco, Che ben fuggon da lei, come dal foco.

### XXXIX.

Perchè ben sien da voi le cose intese, Saper dovete, come Brandimarte, Come d'Orlando la partita intese, Subito della rocca anch' ei si parte: Perchè l'amor del Conte si lo prese, Che l'anima senz'esso se gli parte, Dal di, che seco unisi in compagnia, Sempre star seco vuol, dovunque sia.

### X L.

I figli d'Ulivieri il somigliante
Fecto ancor la seguente mattina,
Cioè Grifone, e'l fratello Aquilante:
La bella coppia si ratta cammina,
Ch' al Nenator Roman passarno avante,
E sendo giunti sopra la marina,
In mezzo ad un giardin tutto fiorito
Un bel palagio trovarno in sul lito,

### XLI.

Ch' aveva un' alta loggia verso' 1 mare,
Paísano innanzi a quella i Cavalieri,
Quivi donzelle stavano a ballare,
Come suol far chi ha pochi pensieri:
Grifon paísando volse domandare
A due, che in pugno avevan gli sparvieri:
Di chi fusse il palagio, ed un rispose,
Questo si chiama il ponte dalle Rose.

### X LII.

Questo è 'l mar del Bacù, se nol sapete, E dove è ora il palagio, e'l giardino, Era un gran bosco, ed ombre folte, e chete, E stava un gran Gigante malandrino Sopra quel ponte, che là giù vedete, E non passava mai di qui vicino Con qualche donna un Cavaliero etrante, Che non fussero uccisi dal Gigante.

### XLIII.

Ma Poliferno, un Cavaliero accorto, Che poi fu farto Re pel suo valore, Poich' ebbe vinto quel ribaldo, e morto a Il folto bosco distruíse in poche ore, E fecevi piantar questo bell' orto Per poter fare a chi ci paísa onore, E perché più vi cappia quel ch' io dico, Mutato ha il ponte il vocabol' antico.

### XLIV.

Il ponte Periglioso era chiamato, E delle Rose al presente si chiama, Ed è così provvisto, ed ordinato, Che ciascun Cavalier, ciascuna Dama Di quí paſsando, sia molto onorato, Acció che s' oda pel Mondo la fama Di quel buon Cavalier tanto cortese Che metta loda da ciascun paese.

### X L V.

Però di qua non potete passare
Se non entrate nella nostra danza,
E non giutate una notte qui stare,
A riconoscer venite la stanza,
Poi potrete al viaggio vostro andare:
Difse Grifon, questa cortese usanza,
Per la mia fe, da me non sarà guasta
Se mio fratello a questo non contrasta.

### XLVI.

Dise Aquilante, sia come ti piace:
Così d'accordo in là pigliar la via,
Verso il palagio va Crisone audace,
Ed Aquilante fagli compagnia:
Giunti alla loggia, non si pon dar pace,
Par lor pur, che mitabil cosa sia,
Quivi donzelle, e sergenti, e scudieri
Venner per incontrar' i Cavalieri.

### XLVII.

Già gli han cottesemente disarmati,
E con frutte, e confetti in coppe d'oro
Quasi pasciuti, non che rinfrescati,
Poi si miser nel ballo con coloro:
Ecco a traverso de' fioriti prati
Viene una donna sopra Bigliadoro:
Cadde Grifone in uno stran pensiero,
Quando vide colei con quel destriero.

E così Aquilante s' è 'smartito, E l' un, e l'altro la danza abbandona, Per ire a lei del cerchio s' è partito, E com' è giunto, con essa ragiona, Domandando, in che modo, a che partito Abbia il cavallo, e ch' è della persona Di quel, che lo soleva cavaleare: Ella un istoria comincia a contare.

### XLIX.

Ch' era sciaurata più, che la sciagura, Ed eta poco avvezza a dire 'l vero, Dicea, ch' a dietto sopr' una pianura Avea trovato morto un Cavaliero, Con una sopravvesta verde scura, E un' arboscello insetto per cimiero, E ch' un Gigante appresso morto gli eta, Fesso d' un colpo insin' alla gorgieta.

### L.

Che già non era il Cavalier feriro,
Ma pesta d'un gran colpo avea la testa:
Quando Aquilante questo ebbe sentiro,
Ben gli fuggi la voglia di far festa,
Dicendo, aimé, Signor, chi t'ha tradiro I
Ch'io so ben, ch'a battaglia manifesta,
Non è Gigante al Mondo ranto forte,
Che sia sufficiente a darti morte.

### L 1.

Grifon piagnendo ancor si lamentava
Anzi s' accieca nel pianto, e confonde
E quanto più la donna domandava,
Più la morte d'Orlando ella risponde:
La notte scura già s' avvicinava,
Il Sol dietro ad un monte si nasconde,
I due frate', che son pien di dolore,
Poco gustar le carezze, e l' onore.

### LII

Fur poi la notte in letto imbavagliati, E via condotti ad una selva oscura, E dentro ad un Castello imprigionati Nel fondo d' una torre in gran paura; Dove stettono un tempo incatenati, E feciono una vita molto dura; Un giorno al fin la guardia fuor gli mena Legati ben con una gran catena.

### LIII.

E legata con lor quella donzella;
Che sopra Brigliadoro era venuta,
Un Capitan con molta gente in sella,
In questa forma i due fratei saluta:
Oggi mortete, e con voi mortà quella,
Se qualche maraviglia non vi ajuta:
La donna si cambiò nel viso forte,
Quando sentì, ch' era condotta a morte.

### LIV.

Ma non s' impaurirno già coloro,
Che troppo ardito è l'un e l' altro nato:
Andando, venir veggon verso loro
Un Cavalier' a pie, ch' è tutto atmato,
E valse jl venir suo loro un tesoro:
Ancor non l' hanno ben raffigurato:
Intenderece poi, com' ando il fatto,
Che di lor per adesso più non tratto.

### L V.

Ma torno pur' a dir di quel Castello, Che la cruda Marfisa afsedia ancora: Uberto, e gli altri Cavalier con ello Ogni di, anzi ogn' ora saltan fuora: E la Regina caccia or questo, or quello, Innanzi a lei si fa poca dimora, Che tutti, salvo il Rè di Circassia, Hanno provato la sua gagliardia.

#### LVI.

Non era egli a combatter fuora uscito, Perocche in quella prima uccisione, D'una saetta in modo fu ferito, Ch' appena indosso tener può 'l giubbone; Un mese tutto quanto era già ito, Dipoi che quivi giunse Galafrone, Ecco tutti i guerrieri una mattina Saltan nel campo di quella Regina; þ.

### LVII.

Gridan le genti all' arme tutte quante,
Parca questo un lion, quello un serpente:
Il Re Balan, ch' ha forza di Gigante,
Vien dietro Uberto, ed Antifor valente,
Chiarione, Adriano, e Sacripante,
E fanno un gran tagliar di quella gente:
Levasi un grido, una polvere grande,
La gente fugge da tutte le bande.

### LVIII.

Par che sien tanti lupi in un' armento,
Non fiu veduta mai tanta paura,
Un solo innanzi sene caccia cento,
Fuggesi ognun dalla mala ventura,
E son si pien di tema, e di spavento,
Ch' a guardargli nefsun pur s' afsicura,
Morti, e distrutti son tutti a furoEcco Marfisa, che giugne al tomore.

### LIX

Corse al romor quella donna arrabbiata, E visto di que' sei quel tanto ardire, Si ferma, e con la vista alta gli guata: Quando Balan la vede a se venire, Come quel, ch' altre volte l' ha gustata, In altra parte mostra di ferite: E non quel ch' è, ma par, ch' un' altro sia; Sì teme di colci la gagliardia.

Avevan prima fra loro ordinato, Che l' uno all' altro debbia ajuro dare, Perche la donna ha un cor disperato, E vuolsi contra tutti vendicare: Come Balano adunque fu voltato, Ella gli è dietro, ch' una furia pare, Gridando, volta, che se' un poltrone, Adopera la spada, e non lo sprone.

#### LXI.

Così gridando lo segue in sul piano:
Ma il feroce Antifor d' Albarossia
Ferita l' ha con l'una, c altra mano:
Ella non sene cura, e passa via,
Ch' a gastigar voleva quel Balano,
Ch' a spron battuti innanzi le suggia,
Vien per traverso il franco Uberto in questa,
E la ferisce in mezzo della tessa.

### LXII.

Non sene cura la donna valente;
Che dietro al Re Balano è tutta volta:
In questo Chiarion villanamente
Mena a due mani; e nell'elmo l'ha colta;
Ma ella a' casi suoi pur non dà mente;
A quel Re va pur dietro a briglia sciolta;
Esso, che dietro se la sente, mena
Un colpo, che le dette qualche pena.

### LXIII.

Mena a due mani, e le redine lassa, Giunse lo scudo, e tutto glielo pesca, -Come sufisca di pasta glielo passa, Una gran parte d'essa in terra resta: Colse ella lui nell' elluno, e gliel fracassa, E ferillo aspramente nella resta, E come morto in terra l' ha disteso, La gente sua ne lo porta di peso.

### LXIV.

Né punto indugia la crudel donzella, Per la campagna caccia Chiarione; Ciascun degli altri addolso le mattella, Ella nol cura, e mena pur lo sprone: Già tratto ha Chiarion fuor della sella, E preso ne lo manda al padiglione: Visto questo Antisor d'Albarosia, Quanto più presto può, aetta la via,

### LXV.

Ma ella il giunse, e nell'elmo l'afferra, Ed a dispetto suo d'arcion lo toglie, E poi tra le sue genti il getta in terra Leggier, come gettalse piume, o foglie; Or qui ha voglia di finir la guerra, Perocche il Re Adriano ancor ci coglie: Il gran Circalso quivi non si trova, Ch'altrove fa della sua forza prova.

### LXVI.

Uberto, che non era ancor caduto, In fuga mette sol tutta una schiera: Marssa di lontan l'ebbe veduto, E volta in quella parte dov'egli era, Già lo scudo gli ha aperto, e gui sbattuto, Poi gli fende l'usbergo, e la lamiera, E maglia, e giubba tutta disarmando, Fin'alla carue fa pafsate il brando,

#### LXVII.

Il Cavaliex turbato, e spaventato,
A due man sopra lei la spada tita,
Ma come addofso l' avefse sputato,
Tanta ella sene muove, o su vi mira,
Che ciò ch' ha indofso è per arte incantato:
Ella piena d' orgoglio, e rabbia, ed ira,
Sopra ad Uberto la spada abbandona,
E d' un gran colpo il forte elmo gl' introna.

### LXVIII.

Con tanta furía quel gran colpo scende,
Che l'elmo a riparar non fu poßente,
Sì che la fronte, e'l naso poi gli fende,
Cala la spada giù fra dente, e dente:
L'arme, e la carne, ogni cosa s'arrende,
Tagliollo tutto quanto finalmente,
Fefso dal capo, insin sotto l'arcione,
Cadde in due parti Uberto dal Lione.
Orl. Ian. Tomo II.

G g

### LXIX.

Sacripante in quel tempo, che faceva
In altra parte una guerra mortale,
Al suon di quel gran colpo, il capo leva,
E parvegli d' Uberto molto male:
Ma non per questo punto si perdeva,
Volta il cavallo, e fagli metter l' ale,
E si presto alla donna addoso corse,
Che della sua venuta non s'accorse.

### LXX.

Come fu giunto, una percossa mena, Che le fece di di veder le stelle, Non senti mai la donna tanta pena, E più d' un' ora le dolse la pelle: Poco le val, che d' alto àrdir sia piena, E di forza, che il Re fa le più belle Moresche, e volte intorno, e sì l' aggira, Ch' ella tutti i suoi colpi al vento tira.

### LXXI.

Era il Circaíso sì destro, e leggiero,
Che intorno a lei parea proprio un' uccello,
E non le bisognava far pensiero
Di potergli roccar pur' un capello:
Frontalatte avea nome il suo destriero,
Quel che fu tanto destro, e tanto bello,
Che quando Sacripante gli era sopra,
Invan contra di lui forza s'adopra.

# CANTO SECONDO. 355

### LXXII.

Fu quel bell' animal senza magagna, E si compito, che nulla gli manca, Era il mantel di scorza di castagna, Ma sin' al naso avea la fronte bianca: Nacque ia Granata nel Regno di Spagna, La t'esta ha asciutta, e grofas beu' ogni anca, Coda, e c trio biondi, e da tre piè balzano, Sopr' ogn' altro caval savio, ed umano.

#### LXXIII

Quando gli è sopra il suo Signor' armato, Aspetterebbe il Mondo tutto quanto, E ben' adesso averlo ha indovinato, Mal non n' ebbe a suoi di bisogno tanto, Dappoichè con Marssa s' è scontrato: Il resto arete nel seguente Canto, Dove ambedue in ferire, e parare, Più ch' io non saprò dire, ebber da fare.





# CANTO III.

1

Che sendo pieno il Mondo d'animali, Che sendo pieno il Mondo d'animali, Ch'hanno più corpo, più forza, e più aidire, Che non ha l'huomo, come dir cingbiali: Lioni, orsi, elefanti, che inghiottire, Come pillole proprio di Speziali, Ci doverebbon tutti, e nondimeno Ha posto l'huomo a tutti legge, e freno,

#### IJ.

Lasciam' andar, che risponder si possa,
Che così è piaciuto, a chi ha fatto
E loro, e noi, la ragione è si grossa,
Che la vedria chi non è cieco affatto:
Nella carne, nel sangue, nè nell' ossa,
Nè nell' aver più corpo non sta il fatto,
Ma nel cerveilo, e nella discrezione,
Ch' è data solamente alle persone.

#### III.

Nelle qual questa differenzia stessa , Anche si vede manifestamente, Che secondo, ch' un meno, o più s'appressa Alla perfezion di quella mente, Cha dell' essenzia sua ci ha Dio concessa, Colui si dice più, e men valente, Non per esser più grande, nè più bello, Ma per aver più ingegno, e più cetvello.

Satà un facchinaccio grande, e grosso, Un qualche contadin forte, e robusto, Da non esser da tutto il Mondo mosso: Vertà un' altto spiritello adusto, E con industria salteragli addosso: Così vuol' il dover, l'onesso, e'l giusto, Così per l'ordinario anche s' apprezza Più alsai che la forza, la destrezza,

#### v.

Non è da dubitar, che Sacripante,
Afsai men forza, che Martisa aveva,
Ma era tanto destro, ed ajutante,
Che di se un buon conto le rendeva,
E tra bajante andava, e tra ferrante:
La donzella patir non lo poteva,
Che com' un le faceva resistenzia,
Bestemmiava chi fe la pazienzia.

#### VI.

Ecco il Re, che ne vien com' un falcone E giugnela a traverso del guanciale: Ella rispose a lui d' un rovescione, Quanto porè, ma non gli fece male: Che quel caval, senza aspettare sprone, Salta di là, che par ch' egli abbia l' ale, A quella volta ancor volta colei, E pur beffe il caval si fa di lei.

#### VII.

Sacripante la batte in su la spalla,
Ma non s'attacca in su quell' armeil brando,
Giù nello scudo fracassando avvalla
Quanto ne piglia per retra gettando:
Or se Marsisa un sol colpo non falla,
Colui può dire, io mi ti raccomando,
Se solo nu tratto a suo modo l'afferta,
Fesso in due pezzi lo distende in terra.

#### VIII.

Come posto un castel sopra ad un masso, E d'ogni patte intorno combattuto, Manda or giù una trave, or qualche sasso, Chi è di sotto sta ben provveduto: E mentre la rovina viene al basso Ognun cerca, schifando, darsi ajuto: Questa battaglia avea cotal sembiante, Che si fa tra Marsisa, e Sacripante.

#### IX.

Sembrava ella dal cielo una saetta,
Tanto eta infuriata, e veemente,
E nel ferir metteva tanta fretta,
Che fischiar l'aria d' intorno si sente:
Ma Sactipante punto non l' aspetta,
E per Dio se l' aspetta, sene pente,
Di quà, di là, dal petto, e dalle spalle,
Quanto più puote ognor molestia dalle.

#### X.

Tutto il cimier l' ha già tagliato in testa, Fatta allo scudo più d'una fessura, E stracciata l' avea la sopravvesta, Ma non segnata punto l' armadura: Da ogni parte sempre la tempesta, Ella del tempesta poco si cura, Aspetta il tempo, e sol le basta un punto, Che l'abbia a modo suo con l' unghie giunto.

#### X I

Ma sendo il primo afsalto già finito,
L' uno, e l' altro da parte ritirato,
Ecco un corriero, in viso sbigottito,
Sene va verso lot tutto affannato:
Dov' era Sactipante sen' è ito,
E sendosegli innanzi inginocchiato,
Difse piagnendo, in viso bianco, e smorto;
Male novelle, Signor mio, ti porto.

#### XII.

Mandricardo, che fu del Re Agricane
Primo figliuolo, e del suo Regno erede,
Con le sue genti armato, e con le strane
Ha nella Circassia già posto il piede:
Il tuo fratello è morto com' un cane,
E perchè il campo libero si vede,
Perchè tu non vi se', sa quel fracasso,
Se tu vien, sen' andrà più, che di passo.

#### XIII.

Perché gli ando novella in quel paese
Della partita tua di Circafsia,
Poi della morte, ne prima l'intese,
Che venne a farti questa villania:
Al fiume de' Lovasi il ponte prese,
Ed arse la Città di Sarmazia,
Ed Olibrando quivi tuo fartello
(Come t' ho detto) ucciso fu da quello-

#### XIV.

Poi tutto il Regno, e la tua patria bella Rovina, e va struggendo amaramente: E tu combatti per una donzella, Nè ti muove pietà della tua gente, Che te sol chiama, e sol di te favella, E non vede altri, misera dolente:

La tua patria gentil per tutto fuma, La strazia il ferro, e 'l foco la consuma.

Cambiofsi

#### x v.

Cambiossi all' imbasciata del corriero
Il Re, e pianse di dolore, e d' ira,
E rivoltava in più parti il pensiero,
Amore, e sdegno in petro se gli aggira:
A vendicarsi l'un lo sa leggiero,
L'altro a disender la sua donna il tira;
Al fin, nel grave dubbio, alla donzella,
Pictosamente in tal modo savella,

#### X V I.

Donna (diceva) abbi pietà del core
Miseramente in due parti diviso,
Dall' una mi comanda, e strigne Amore,
Ch'io stia qui, fin che vinco, o sono ucciso:
Dall' altra il Regno, e'l mio popol, che muoA se mi chiama, ond'iopel ruo bel viso, (re
Ti prego, lascia ch'io vada ajurarlo,
E partiti di qui, che possa farlo.

### XVII.

Dific Marfisa, io ti vorrei servire
Con le mie genti, e con la mia persona,
Ma partirimi di qui non pofso udire
Chi mi consiglia, ne chi mi ragiona:
Sin ch'io non veggo Angelica morire,
Questa impresa per me non s'abbandona:
Adunque più, che prima mal d'accordo
Si dan mazzate da cieco, e da sordo.
Qorh lori, Tomo II.

# 362 LIBRO SECONDO XVIII.

Entran di movo al doloroso ballo;
Che d'altro, che di frasche e piove è adorno;
Ha Sacripante quel suo buon cavallo;
Ed all' usanza lo rivolge intorno;
E vede, che s' un tratto, il volge in fallo;
Se la lo giugne; portà dir, buon giorno;
Anzi pur buona notre, perché gli occhi
Chiude; una volta sola, che lo tocchi.

#### XIX.

E però si delibera straccarla,
O dar luogo alla sua mala ventura,
Così attende a batteria, e sonarla,
Ma beffe sene fa quella atmadura:
Ed eta sol, come solleticarla,
Così poco Marfisa sene cura,
E mena colpi ortendi ad ambe mani,
Che tutti al vento vanno voti, e vani.

#### XX.

Tanto lunga fra lor fu la battaglia, Ch' io vo più tempo, se l'ho a raccontare, E però di saperla or non vi caglia, Ch' a lungo, e tempo a casa io so tornare: D' Agramante direm, che ancor travaglia, E travagliato ha molto in far cercare Del monte di Carena ogni sentiero Senza poter' ancor trovar Ruggiero.

#### XXI.

Mulabuferzo ch' è Re di Fizano,
Valente in ogni cosa, e ben' esperto
Cercato ha tutto quel gran monte in vano
Quà verso 'l mare, e là verso 'l deserto,
E metterebbe nel foco la mano,
Che in quel paese non è Ruggiet certo,
Laonde ad Agramane ritornato,
Inginocchion così gli ha ragionato.

#### XXXII.

Signor, per fare il tuo comandamento, Cercato ho di Carena il monte tutto, Dopo molta fatica, e molto stento
Non ho petuto trarne altro costrutto, Se non, che prego Dio, che mai contento
Di quel ch'io bramo non mi dia, në frutto,
Se in quel monte si trova, he Ruggiero,
Në Negromante alcun, në Cavaliero,

#### XXIII.

Sicchè, piacendo al Re di Garamanta,
Può tornar la sua stanza a profetare,
Poichè quell' arte di saper si vanta,
Ma noi siam ben più pazzi ad aspettare:
Questo Vecchiaccio, che le serpi incanta
(Che già dovremmo aver pasato il mare)
Ti fa cercar di quel, che non si trova,
Petchè non vuol, che ru di quì ti muova.
Hh ij

#### XXIV.

Come quel Rodamonte l'ebbe udito,
A fatica lesciatolo finire,
Ridendo, in atto aditato, ed ardito,
Difse, io per me te lo sapeva dire,
Che'l nostro Re beffato era, eschernito,
Vedendo questa guerra differire:
Mal' abbia quel, che presta tanta fede
All' altrui detto, e a quel, che non si vede,

#### XXV.

Nuova maniera d'ingannar la gente
Hanno certi ribaldi oggi trovata,
Con dir, quanto è dal Levante al Ponente,
Ed annunziano il freddo la vernata,
E son proferi del tempo presente,
E caccian su carote alla brigata,
Dicendo, che Mercurio, e Marte, e Giove,
Faran venir bel tempo, se non piove.

#### XXVI.

Se in cielo è Dio (ch'ancor non ne son certo )
Là su rrionfa, e di noi non si cura,
Non è chi l'abbia visto a visto aperto,
Ma la vil gente crede per paura:
Io della fede mia parlo ab esperto,
E dico, che'l mio brando, e l'armadura,
E l'animo, ch' i' ho, sono il mio Dio,

Il Re di Garamanta ha or trovato
Negli astrolabj suoi, e ne' compalsi,
Che quando Marte sarà disarmato,
Quell' anno i porri nasceranno balsi.
È che le fave sono a buon mercato,
Quando vicina a lui Venere falsi:
È che Agramante infin non vada in Francia,
Ma stiasi in letto a grattarsi la pancia.

#### XXVII.I.

E ben del mio Signor mi maraviglio, Che queste cose possa sopportare: Se pel ciusfetto, vecchiaccio, ti piglio, Che qui ci tieni, e non ci lasci andare, Ti scaglierò di là da Francia un miglio E la vettura ti farò avanzare: Ch' ad ogni modo per miseria dai Questi consigli, che spender non sai.

#### XXIX.

Sorrise quello Astrologo canuto;
E poi di nuovo diceva, Signori,
Parvi che questo giovane si arguto,
E di quei bravi, fieri squarratori?
Io del suo dir poco conto ho tenuto,
Perchè dell' intelletro il tengo fuori,
Non cura egli di Dio, nè Dio di lui,
Or non ragioniamo più de' casi sui.
Hh iij

# 366 LIBRO SECONDO XXX.

Io vi disi, Signori, e dico ancora, Che sopra la montagna di Carena Quel giovane fatato fa dimora, Che di forza, e d' ardir l' anima ha piena: Disi' so (se ben vi ricordate) allora, Che s' arebbe a trovarlo molta pena, Perocche il suo maestro Negromante Lo tien guardato, e chiamasi Atalantes

#### XXXI.

Ha un giardin nel monte fabbricato;
Il qual di vetro ha d'ogn'intorno un muro,
Sopr' un safso tant' alto, e rilevato,
Che dentro star vi può molto sicuro:
Tutto d'intorno quel safso è tagliato,
Benchè sia grofso a maraviglia, e duro,
Da spiriti maligni, per incanto,
In un giorno fu fatto tutto quanto.

### XXXII.

Nè vi si può salir se nol concede Quel Vecchio, che là sopra sta guardiano, Occhio mortal questo giardin non vede, Che la sua vista eccede il senso umano, So ben, che Rodamonte non lo crede, Che sene ride quel cervel balzano, Mas'un'anel, chio so, potessi avere, Potriasi ancor questo giardin vedere.

#### XXXIII.

Ha questo anel si fatta condizione (Siccome sa chi n'ha fatta la prova ) Che gl' incanti disfà d' ogni ragione, E fa, che la lor forza nulla giova : Questo ha la figlia del Re Galafrone, La quale in India al presente si trova Prelso al Cattajo il viaggio d'un giorno, Ed ha l' afsedio di Marina intorno.

#### XXXIV.

Se questo apello nelle man non hai, Indarno quel giardin si può cercare, E certo sii di non trovarlo mai: Dunque senza Ruggier conviensi andare, E non far cosa buona se tu vai, Anzi pur far pensier di non totnare, Ed io ben veggo, che la tua fortuna Affrica coprirà di vesta bruna.

#### XXXV.

Poich' ebbe il vecchio Re così parlato Chinò la faccia, lagrimando forre: Più son (dise) degli altri sventurato, Che veggo in me quel, che sa far la sorte: Per vera prova di quel, ch' ho contato, Dico, ch' adesso è giunta la mia morte, Come il Sole entra in Cancro appunto appunto Dell'afflitta mia vita il fine è giunto, Hh i v

# 368 LIBRO SECONDO. [X X X V I.

Non fu più lungo il termine, nè cotto Di ciò, che difise quel Vecchio scalarito, Ch' appunto quando il difise cadde motto, Ed Agramante ne fu sbigottito: E presene ciascun molto sconforto, Timido fessi chi era più ardito, Quando il vecchio Profeta motto vede, Ciò ch' egli ha detto chiaramente crede.

#### XXXVII.

Fra tutti sol quel Rodamonte fiero
Non sene volse punto spaventare,
E difse, anch' io, Signori, apposto m' et e
E questa profezia sapeva fare;
Che quel Vecctio malvagio barattiero
Più lungamente non potca campare,
Che sendo d'anni, e di magagna pieno,
Si sentiva venir la vitta meno,.

#### XXXVIII.

Or pat ch' egli abbia fatto una gran prova
Dipoi ch' ha detto, che dovea morire:
Pare a voi forse cosa tanto nuova
Vedere un Vecchio la vita finire?
Or stare fermi, e non sia chi si muova,
Che soletto io di là dal mar vogl' ire,
E vo veder se Dio potrà vietarmi,
Di Francia, e poi del Mondo coronarmi.

## CANTO TERZO. 369 XXXIX.

Né più parole disse il disperato, E quindi si levò subitamente, Senza tor, ne licenzia, nè commiato, In Sarza su passato incontanente: Nè v' ebbe molto tempo consumato, Che in Algier raguno tutta la gente: Il suo passaggio intenderete poi, E'l mal, che fece, e tutti gli atti suoi.

#### X L

Restarno gli altri Re nel parlamento;
Di nnovo si comincia a disputare;
Il Re Agramente ha ripreso ardimento;
Nuovamente è disposto di palsare;
Con lui d' ander, dice ognun, ch'è contento
Con questo, che Ruggier s' abbia a menare;
Non si ménando, ognun vi va dolente;
Il Re Agramante à questo anche consente.

#### XLI.

E nel consiglio fece un' orazione,
Dicendo, se si trova un tanto ardito,
Ch' alla figliuola del Re Galafrone,
Vada a levar l'anel, che porta in dito,
Lo farà Re d'una gran Regione,
Ericco poi di tesoro infinito:
Ognuno ha la proposta ben' intesa,
Ma non si vanta alcun di tale impresa.

#### X L I I.

Il Re di Fiesa, ch' era un de' canuti;
Dise, Signor', io voglio un poco uscire,
Ed ho speranza, che Macon ci ajuti,
Un mio creato tivo far sentire:
Stavan quegli altri utti attenti, emuti,
Eccoti un ribaldel dentro venire;
Di man presto, e di piè più ch' un' uccello,
E Brunello avea nome il ladroncello,

#### XLIII.

Egli era piccoletto di persona;
Ma di malizia ben fornito, e pieno,
Sempre in calmone, e per gergo ragiona,
E lungo cinque palmi, ed anche meno:
Par la sua voce d' un, che 'l corno suona,
Nel dire, e nel rubate è sonza freno,
Va sol di notre, il di non è veduto:
Corti ha i capelli, ed è nero, e ricciuto.

#### X. L. I. V.

Come su dentro; e vide quelle tante, E gioje, e lame d'oro, ch'io narrai, Gli venne voglia ben d'esser Gigante Per poterne portare a casa assai: Poiché si giunto innanzi ad Agramante, Dise, io non poserò, Signor, giammai Insin, che con industria, e con ingegno Non acquisti il da te promesso Regno.

#### X L V.

L' anel, che in dito dicon, ch' ha colei, S' ella l' avesse in mezzo le budella, Per men di quel, che val non lo darei: Vedi se vuoi, che ti porti una stella, La Luna, il Sole, io te ne farò sei, Che sarà l' una più, che l' altra bella, Di tor la luce al Sol mi vo dar vanto, Il suono all' acque, ed agli uccelli il canso,

#### X L V I.

Maravigliossi il Re vedendo questo Impiccato sì ardito, e sì sicuro: Egli indi per dormir si parti presto, Che poi gli piace vegghiare allo scuro: E benche quivi ciascun fuse desto, Pure spiccar non gli vider dal muro, E di gioje una tasca portar piena, Che tante son, che le sostiene appena.

#### XLVII.

Fu il concistoro dipoi licenziato, E finito il superbo parlamento, Ognuno a casa sua s' è ritornato Per fare a' casi suoi provvedimento: Il Re a tutti altamente ha donato Tanto, che ne mandò ciascun contento; E gioje, e vasi d' oro, arme, e destrieri, E veste, e bracchi, e falconi, e levrieri.

473

#### LI.

Così dicendo, di lontano ha scorte
Bandiere, e lance, e stendardi, e pennoni,
Verso lui camminando vengon forte,
Parte sono a caval, parte pedoni:
Innanzi agli altri il Capitan di corte
Due Cavalier ne menava prigioni,
Che con una catena son legati,
Orlando presto gli ha raffigurati.

#### LII:

Pargli Aquilante l' un, l' altro Grifone, E vede loro in mezzo una donzella, E quanto guarda con più attenzione, Tanto la riconofce più per quella, Che l'altro di lo trattò da castrone, Ell' era sopra Brigliadoro in sella, Conosce lei, conosce Brigliadoro, E va tacitamente verso loro.

#### LIII.

Come fu giunto più presso alla gente,
Domanda a non so chi, che gente ell' era,
Un ch' avea la barbuar tuggimente,
E insino a mezza gamba una panziera,
Disse, costor son pasto del serpente,
Che divora la gente forestiera,
Chiunque passa per questo passe,
È preso, ed a quel drago sa le spese.

#### LIV.

Questo è 'I Regno d' Orgagna, se nol sai, E se' presso al giardin di Fallerina, Che la più strana cosa non su mai, Fatto l' ha per incanto la Regina: E tu sicuro in queste parti vai, Ma se se' savio, quanto puoi cammina, Che sarai, come gli altri anche ru preso, Ed al serpente portato di peso.

#### L V.

Fu molto allegro allora il Paladino, Poichè comprese da questo parlare, Ch' era venuto al beato giardino, Che convenia per forza conquistare: Ma quel birro, ch' ha viso di mastino, Difise, pazzo tu stai pur qui a sognare, Che come sii dal Capitano scorto, Senza timedio alcun se' preso, e morto.

#### LVI.

Non fu questo dialogo finito,
Che come il Capitan l'ebbe veduto,
Su pigliate quell'asino smartito,
Difse, che in sua mal'ora è qua venuto:
Lo serberemo ad un'altro convico,
Poichè per oggi il serpente è pasciuto
Di questi tre, che ne vanno alla morte,
Toccherà forse a lui doman la sorte.

#### LVII.

Ecco addosso gli fu la sbirreria,
Credon' aver' a legar qualche bue:
Ad Orlando monto la bizzaria,
Per la gola con man ne ciusta due,
E fece loro schizzar gli occhi via:
Comincian gli altri a dir, va innanzi tue,
Che parve lor per primo uno stran' atto
Quel ch' egli aveva a que' due birri fatto.

#### LVIII

E subito conobber quel ch' egli era, Senza voler di lui far' altra prova, Non è più la brigata così fiera, Ch' ei gratta si, che molto non ne giova Un grande, che potrava la bandiera, Saldi, diceva, non sia chi si muova, Saldi, brigata, a gran voce gridava, Ma egli addietro, e ben largo si stava,

### L I X

E benchè gridi, alcun però non resta,
Par che 'l Diavol gli porti tutti quanti:
Orlando è in mezzo, e tuttavia gli pesta,
Mai non uccide men d' otto futianti:
Giugne a quel grande, e dagli in su la testa,
Com' un ranocchio sel distende avanti
Felso per mezzo insin' alla cintura,
Non domandate se gli altri han paura.

#### LX.

Il Capitano il primo fu a fuggire,
Perch' era ben' a cavallo il poltrone,
E fuggendo s' udiva forte dire,
Questo è colui, ch' uccise Rubicone,
E tutti quanti ci farà motire,
Sè Dio non ci dà ajuto, e poi lo sprone,
A quella spada, tristo è chi s' abbatte,
Gli buomini, e l'arme taglia com' un latte.

#### LXI.

Quel Rubicon fu da Rinaldo ucciso,
Non so se voi ve ne sete scordati,
Che fu d' un colpo a traverso diviso,
Quando Iroldo, e Prasildo fur salvati,
Or questo Capitano ha preso avviso
(Vedendo far que' colpi smisurati)
Che Rinaldo di nuovo sia totnato,
Sempre, fuggendo, pargii avecilo, a lato,

#### L X I.I.

Ma Orlando di lui poco si cura,
Dappoiché tutti i birri son fuggiti,
E de' prigioni han lasciata la cura,
Che pur' alquanto pajono smarriti:
Dimando Orlando della lor sciaura,
E chi è quel, che gli ha così scherniti:
La damigella, che conobbe il Conte,
Morta divenne, ed abbaso la fronte.

Bella

## 37**7**

LXIII.

Bella era, sì che più dir non bisogna, Ed a bellezza ogni cosa risponde, Ond' ancor la paura, e la vergogna La grazia del suo viso non asconde: Il buon Conte di nuovo s' incarogna, Nè si ricorda più come, nè onde, Se ricevuto ha beneficio, o danno, E sol gli duol, che la ne piglia affanno.

#### LXIV.

Or che bisogna dir ? tanto gli piace; Che prima, che i nepoti suoi la sciolse: Ma ella, che sapea quel che si tace, Cioè chi era Orlando, il tempo colse, E ginocchion, piagenendo, chiede pace Il Conte sostener punto non volse, Che la stefse a disagio, e pronto, e presto Fu a far l'accordo con un bacio onesto.

## L X V.

In questa forma rappacificati, Il Conte Orlando rimonta in arcione, Poich' cbbe i due fratelli sviluppati: La donna sol tenea gli occhi a Grifone, Che gia s' eran' insieme' innamorati Dal primo di, che fur messi in prigione, Nè mancato era all' uno, e l' altro il foco, Benchè sien stati in separato loco.

Ord. Inn. Tomo II. Ii

E non dovete farvi maraviglia
S' ella d' Orlando più Grifone amava:
Perocch' egli aveva große, e folte ciglia,
E d' un degli occhi alquanto stralunava:
Grifon la faccia avea bianca, e vermiglia,
Nè pel di barba, o pochi ne mostrava:
Maggiore è ben' Orlando, e più robusto,
Ma a quella donna non andava a gusto.

#### LXVII.

Sempre gli occhi a Grifon rivolti tiene,
Ed altrettanto ne fa il giovanetto,
Con cette volte vaghe, e d'amor piene,
Con sospir caldi, che gli escon del petto:
E governarno la cosa si bene,
Che 'l buon' Orlando ne prese sospetto,
E per abbreviarla, non istette
Molto, ch' a tutti due licenzia dette.

#### LXVIII.

Dicendo, che quel di gli convenia
Far certe cose, e ch' egli era occupato,
E non gli bisognava compania,
Che d'efser solo a farle avea gjurato:
Tanto ch' af fin gli manda ambedue via,
Nè si partirino gli senza commiato,
Che da tre volte in su lor torna a dire,
E ricordar, che si debbian partire.

E smontato in su l'erba della sella (Grifon sendo partito, ed Aquilante)
D'amor si mette a ragionar con quella,
Benché fuse mal scorto, e rozzo amante:
Ecco atrivare in questo una donzella
Sopra ad un palafren bianco, ed ambiante,
Poich'ebbe l'uno, e l'altro salutato,
Al Conte volta, dise, ah sventurato.

#### LXX.

Ah swenturato, disse, qual destino
T' ha qua condotto, e qual malvagia sorte?
Non sai tu, che d'Orgagna è qui il giardino,
Nè se' due miglia discosto alle potte?
Fuggi tosto per Dio, fuggi, meschino,
Che tu se' tanto vicino alla morte,
Quanto t' accosti all' incantato muro,
E tu qua cianci, e stai come sicuro?

### LXXI.

Il Conte le rispose, sorridendo,
Lo ti vo ben fanciulla ringraziare:
Che da quel, che parlato m'hai, comprendo,
Che ti dispiace il mio pericolare:
Ma sappi, che fuggirmi non intendo,
Anzi dentro al giardin voglio ora andare,
Amor che mi vi manda, m'assicura,
Anzi me ne promette alta ventura.

Ii ij

LXXII.

Se tu mi vuoi consiglio dare, o ajuto,
E'nsegnarmi quel ch' abbia a fare, o dire,
Mentre che vivo, ti sarò tenuto,
Non so pur per qual'uscio i' m' abbia ad ire,
Perch' huom non trovo, che l' abbia veduto,
E ch' entra sappia in esso, nè uscire,
Si che per cortesia ti vo pregare,
Che tu m'insegni quel, ch'io debbo fare.

#### LXXIII.

La damigella, ch' era graziosa,
Del palafren di subito si getta;
E ad Orlando divisò ogni cosa,
Una dottrina dandogli perfetta:
Questa faccenda fi maravigliosa,
E nel Canto seguente vi fia detta,
Sentito insin' a qui gran cose avete
Ma credo, che di questa suppirețe.





# CANTO IV.

Ī.

Per cui cantar solea si dolcemente Leggiadre rime, e be' vetsi d' Amore, Spira quell' aura all' affannata mente, Che già spirasti, e mi facesti onore Quando cantai di te primieramente, Perchè a chi ben di lui pensa, o ragiona, Amor la voce, e l' intelletto dona.

#### II.

Amor prima trovò le rime, e' versi, E suoni, e canti, ed ogni melodia, E genti strane, e popoli dispersi Congiunse Amore in dolce compagnia: Non potria, ne piacer, ne pace aversi Dov' Amor non avelse Signoria: Odio senz' elso, e dispettosa guerra, Miseria, e morte, disfarian la tetra.

III.

Amor dà all' avarizia, all'ozio bando,
E'I core accende all'onorate imprese,
Nè tante prove mai fe il Conte Orlando,
Quante nel tempo, che d'amor s'accese:
Di lui vi ragionai di sopra, quando
Con quella donna da cavallo scese:
Dove lasciai, mi convien' or seguire,
Che disiosi vi veggo d'udire.

#### v.

La donna, che con cso era smontata,
Gli diceva, Signor', in fede mia,
Se non che messaggiera io son mandata,
Dentro a questo giardin teco verria:
Ma perder non conviemmi una giornata
Del mio cammino, ed è lunga la via:
O' a quel, ch' io ti dico, attendi bene,
Eser gagliardo, e savio ti conviene.

#### .v-

Se non vuoi esser di quel drago pasto,
Il quale ha divorata gente assai,
Convienti almen di tre giorni esser casto,
Non camperesti in altro modo mai:
Questo dragon sarà "l primo contrasto,
Perocchè nell' entrata il troverai:
Un libto ti darò dov' è dipinto
Tutto "l giardino, e ciò che dentro ha cinso.

# CANTO QUARTO. 383

#### VI.

Il serpente, che gli huomini divora, E l'altre cose tutte quante dice, E descrive il palagio ove dimora Quella Regina falsa incantattice: Entrovvi jeri appunto, e vi lavora Con sughi d'etbe, e di certa radice, E con incanti, una spada affilata, Che tagliar possa ogni cosa fatata.

#### VII.

In quella non lavora se non quando
Volta la Luna, e fassi tutta oscura:
La cagion della fabbrica del brando,
E perchè vi si mette tanta cura
E, ch' in Ponente è un, sh' ha nome Orlando,
Ch' è si forte, ch' al Mondo fa paura,
Costei trova in sul libro del destino,
Che da lui dee disfassi il suo giardino.

#### VIII.

Come si dice, egli è tutto fatato
Quel Cavalieto, e non si può ferire,
E con molti guerrier già s' è provato,
E tutti quanti gli ha fatti motire:
Questa Regina il brando ha fabbricato,
Che gli vuol far la vita ivi finire,
Bench' ella dica, che pur sa di cetto,
Che'l suo giardin da lui sarà deserto.

#### IX.

Ma io m' ero scordata il più importante, Ed ho gettate via tante parole: Non puosi in quel giardin metter le piante, Se non appunto quando leva il Sole: Or' io ho fretta, che son viandante, Star più teco non posso, e me ne duole, Eccoti il libro, mettivi ben cura, Iddio t' ajuti, e dia buona ventura;

#### X.

Così dicendo, dagli il libro in mano,
E da lui licenziandosi, s' inchina:
Grazie le rende il Senator Romano,
Monta a caval la donna peregrina:
Va passeggiando su, e giù pel piano
Il Conte, ch' ha a'ndugiare alla mattina,
Poi fatto sera, si corca in sul prato,
Col scudo sotto 'l capo, e tutto armato.

X I.

Dormiva Orlando, anzi tusava forte,
D' ogni fastidio scarico, e leggiero:
Ma quella donna, ch' è di mala sorte,
E d' ir dietro a Grifone avea pensieto,
Diliberò da se dargli la morte,
E per mostrar, che vuol far da dovero,
Così pian pian se gli viene accostando,
E dalla cinta gli levava 'l brando.
Coperto

# CANTO QUARTO. 385

### XII.

Coperto è tutto il Conte d'atmadura, Non sa quella malvagia, che si fare, Aveva pur di ferirlo paura, Poi si risolve di lasciarlo stare, E Brigliadoro piglia, ch' è in pastura, Saltagli addoso, e lo fa galoppare, E già più di due miglia s' allontana, Portandosene seco Durlindana.

#### XIII.

Sveglioss il Conte Orlando al mattutino, E del caval s'accorse, e della spada, E dise, or son' io pure un Paladino Di que', che vanno nettando la strada. Or su, ch' entrar bisogna nel giardino, E così detto, non istette a bada: Benche non abbia ne caval, ne brando, Non si può sbigottire il Conte Orlando.

### XIV.

Mettesi a comminar da disperato,
Che cavarne le man tosto dispone,
D' un' olmo un ramo ha spiccato, e sirondato,
E seco ne lo porta per bastone:
Il Sole appunto allora era levato,
Che giunse al paíso, dove sta il dragone,
Fermofsi alquanto a contemplar quel muto,
Che gli parca pur' alto, groíso, e duto.
Ort. Jan, Tomo II.

#### X V.

Egli eta un cerchio d' una pietra viva,
Che tutto d' ogni patte il circondava,
Ben mille braccia verso il ciel saliva,
B trenta miglia di spazio voltava:
Ecco una porta a Levante s' apriva,
Il dragon maladetto znfolava,
Battendo l'ale, e menando la coda,
Ch' altro romor non par, ch'al Mondo s'oda;

#### X V I.

Stava sopra la porta orribilmente,
Ne fuor usciva, petch' eta guardiano,
Il Conte s' avvicina arditamente
Col scudo in braccio, e col bastone in mano;
La bocca tutta aperse il gran serpente,
Per inghiottirisi il Senator Romano,
Che sendo a simil guerre avvezzo, ed uso;
Meno la mazza, e colselo in sul muso.

### XVII.

Per questo s' è quell' animal commosso, E verso lui furioso ne viene, Che con quel ramo d' olmo verde, e grosso e Gli dà si gran mazzate in su le schiene: Al fin con molto ardir gli salta addosso, E tra le cosce cavalcando il tiene, E lascia andare a guisa di tempesta Colpi, e poi colpi sempre in su la testa.

## CANTO QUARTO. 387 XVIII.

Ruppegli l' ofso, e fattogli schizzare
Fuora il cervel, la bestia cadde morta:
Il safso, ch' era al luogo dell'entrare,
S'accostò insieme, e fe chiuder la porta;
Laonde Orlando non sa, che si fare,
Se qualcun la scienzia non gli porta,
Guardasi intorno, e non vede dov' ire,
È chiuso dentro, e non può fuor' uscire.

#### XIX.

Surgeva da man destra una fontana,
Che sparge intorno a se molt' acqua viva,
Ivi di marmo una figura umana,
A cui del petto fuor quell' acqua usciva,
Ha scritto in fronte: Per questa fiumana
Al bel palagio del giardin s' arriva:
Per rinfrescarsi sen' andava il Conte
Le mani, e'l viso a quella bella fonte,

#### X X.

Aveva d'ogni lato un' arbuscello
La fonte, ch'eta in mezzo alla verdura,
E facea di es stefsa un fiumicello
D'un'acqua cristallina, chiara, e pura:
Tra fiori andava il fiume, e proprio e quello,
Che nella fronte ha scritto la figura,
Alla qual per ventura rivoltando
Gli occhi, lesse ogni cosa il Conte Orlando;
K& ij

## 388 Libro Secondo

XXI.

Onde per ire al palagio s' avvia,
E pigliar sopra quello altro partiro,
Andando lungo 'l fiume tuttavia,
La vista del bel luogo l' ha smarrito:
Era appunto di Maggio, onde fioria
Di mille vaghi lumi colorito,
E spirava si dolce, e grato odore,
Che sol di quel si facea lieto il core,

#### XXII

Dolci pianure; e lieti monticelli, Con bei boschetti di pini, e d'abeti E sopra verdi rami allegri uccelli Cantavan gli amorosi lor segreti: Daini, cervi, e capi a piè di quelli, Piacevoli pur troppo, e mansueri, Conigli, e lepri, ognor correndo intorno, Di se fanno il giardin liero, ed adorno.

#### XXIII,

Orlando va pur dietro alla riviera; E sendo alquanto spazio innanzi andato, D'un verde monticello alla costiera Vede un palagio di marmo intagliato: Ma scorger non potea ben quel, ch'egli era; Che d'arbori è coperto, e circondato: Quando giunto gli fu poi più da presso, Per maraviglia uscì fuor di se stelso,

# CANTO QUARTO: 389

#### XXIV.

Perchè marmo non era quel lavoro,
Ch' egli avea visto così allo scuro,
Ma smalti eoloriti in lame d'oro,
Che coprian del palagio l'alto muro:
Quivi è una porta, che tanto tesoro
Val, ch'a dirlo, io per me non m'afsicuro,
Dicci pafsi alta, e la metà di tanti
Larga, e di rubin piena, e di diamanti.

#### x x v.

Non era per ventura allor serrata,
Però libero in essapsiso Orlando:
Come su giunto in su la prima entrata,
Vide una donna, ch'avea in mano un brando,
In bianca gonna, e d'oro coronata,
In quella spada se stessa guardando:
Com' ella vide il Cavalier venire,
Turbossi tutta, e misesi a suggire.

#### XXVI.

Fuor della porta fuggiva pel piano,
Orlando le va dietro tutto armato,
Nè fu dugento palsi ito lontano,
Che l' ebbe giunta nel mezzo del prato;
Tosto quel brando le tolse di mano,
Che fu per dargli morte fabbricato,
Ch' era fatto con tal temperatura,
Che taglia incanti, ed ogni fatatura,
Kk iii

#### XXVII.

Poi per le trecce la donna pigliava,
Che in su le spalle l'avea sparse al vento;
E di darle la morte minacciava,
Con pena prima infinita, e tormento,
Se del giardino useri non gl'insegnava:
Ella quantunque piena di spavento,
Non per tanto si perde, o si confonde,
Anzi sta cheta, e nulla gli risponde,

### XXVIII.

Nè per minacce, che s' udific fare Al Conte Orlando, volse aver paura, Non gli rispose, o volse mai parlare, Nè mostrava di lui tener pur cura: Volse egli ancor le lusinghe provare, Ella ostinata fu sempre, e più dura, Nè per rurbata, nè per lieta faccia, Impettat può, che sempre ella anon taccia,

#### XXIX.

Offeso il Cavalier da questo oltraggio,
Disse, romper convien la discrezione,
Del fallo in ch' io sforzato adeso caggio,
Ella arà il torto, ed io harò ragione:
Così dicendo, la mena ad un faggio,
E bene stretta la lega al troncone,
Con rami lunghi, e teneti, e ritorte,
Poi le domanda dove son le porte.

# CANTO QUARTO. 391

#### XXX.

Ella non vuol rispondergli patola,
Par che de' casi suoi pigli diletto:
Ah, disse il Conte Orlando, mariuola,
Io lo saperò pute a tuo dispetto,
Ch' or mi ricordo, che vo alla scuola,
E sento, ch' io ho in seno il mio libretto,
Da cui dette mi ficn tutte le cose,
Così dicendo, a leggerlo si pose,

#### XXXI.

Guatdando nel libretto, ov'è dipinto, Tutto'l giardino e di fuori, e d'intorno, Vede nel safso, ond'egli è tutto cinto, Una porta, che s'apre a mezzo giorno: Ma bisogna all'uscir prima aver vinto Un Toro bravo, ch' ha di fuoco un corno, L'altro di ferro, ed è tanto bestiale, Ch' alle ferite sue null'arme vale,

#### XXXII.

Ma innanzi a questo, un gran lago si truova, Il qual molta fatica s' ha a paisare, Per una maraviglia strana, e-muova, Siccome appresso uditete contate: Il libro insegna a far quest' altra pruova, Laonde Orlando non vuol più indugiare, Va di buon passo per l'erba novella, Lasciando ivi legata la donzella.

K k iv

#### XXXIII.

Via sene va per l'erbe rugiadose;
E poi, che buono spazio ebbe passato;
S'empie l'orecchie, e l'elmetto di rose;
Delle quali era adorno il verde prato:
E così pieno, ad ascoltar si pose
Quegli ucce', che cantavan d'ogni lato;
Muover gli vede il collo, e 'l becco aprire;
Ma la voce non può ne' versi udire.

#### XXXIV.

Perchè chiuse s' aveva in tal maniera
Ambe l'orecchie con le rose colte,
Ch' udir cosa del Mondo ordin non era;
Quantunque atrentamente Orlando ascolte \$
Così andando, giunse alla riviera,
Ch' ha molte genti nel fondo sepolte:
Questo era un lago piecol, ma profondo
D' acque tranquille, e chiare insin' al fondo,

#### $\mathbf{x} \mathbf{x} \mathbf{x} \mathbf{v}$ .

Non giunse Orlando in su la riva appena, Che quell' acqua comincia a gorgogliare, Cantando venne a sommo una Sirena:
D' una donzella è quel, che sopra appare Quel, che sotto nell'acqua si dimena, Tutto è di pesce, e non si può guardare, Che sta nel lago dalla forca in giuso, E mostia il bello, e quel ch' è brutto ha chiuso.

#### XXXVI.

E cominciò a cantar si dolcemente;
Che le fiere, e gli ucce' vanno a sentire,
Ma siccome son giunti, incontanente
Per la dolcezza convien lor dotmire:
Di questo il Conte Orlando nulla sente,
Ma stando attento, mostra ben d' udire,
Che così è dal libro ammaestrato,
Poi su la riva si corca nel prato.

#### XXXYII.

E mostra di dormir di buona sorte:
La mala bestia il tratto non intese,
E venne in terta per dargli la morte,
Il Senator per le chiome la prese:
Ella cantava, quanto può più forte:
Che non sapra fare altre difese:
Ma la sua voce al Conte non perviene,
Ch' ambe l' orecchie avea di rose piene.

#### XXXVIII.

Pet le chiome la prese stretta Orlando, E fuor del lago la tira nel prato, Dipoi la testa le tagliò col brando, Così gli fu dal libretto insegnato: Poi del sangue s' andò tutte macchiando, L' armi, e la sopravvesa in ogni lato, L' elmo si trasse, e cavonne le rose, E tinto anch' esso, in capo sel ripose.

# 394 LIBRO SECONDO XXXIX.

Tinto s' è con quel sangue in ogni loco, Perchè altrimenti tutta l' armadura Gli arebbe consumata a poco a poco Quel toro, ch' era cosa orrenda, e scura, Ch' ha un corno di ferro, ed un di foco, Al ferir suo nessuna cosa dura, Arde, e consuma ciò, che tocca appena, Resiste il sangue sol della Sirena.

#### XL.

Di lui, poco di sopra vi fu detto; Ch' era guardian di verso mezzo giorno, Il Conte venne alla porta in effetto, Poichè si fu aggirato un pezzo intorno: E quel safso, ond' egli era chiuso, e stretto S'aperse tutto del giardino adorno, E di bronzo una porta anche fu aperta, Ecco la fiera con la resta all' erta,

#### X L I.

Mugghiardo esce, e zappando alla battaglia, E ferro, e foco con la ironte squafsa, Nè contrattar vi può piastra, nè maglia, Ogni armadura con le corna pafsa: Il Conte con quel brando, che strataglia, Gli tira un colpo alla testa giù bafsa, Proprio lo giunse nel corno fertato, E glie l' ha tutto di netto tagliato.

#### X LII.

395

Ma di ferir per questo il tor non resta, Con l' altro corno, ch' è di foco, mena Con tanta furia, e con tanta tempesta, Che il Conte si sostiene in piedi appena: Atso l' aria dalle piante alla testa, Se non che il sangue di quella Sirena Dalla sua fiamma lo tenea difeso, Gli arebbe l' armi, e'l corpo insieme acceso.

#### XLIII

Combatte arditamente il franco Orlando, Che mai non ebbe in sua vita paura, Mena a due man soffiando, e fulminando, Non hanno i colpi suoi modo, o misura: Dentro ha la forza, e di fuor ha quel brando, Al qual cede ogni cosa forte, e dura, Tanto gli batte testa, spalle, e fianchi, Che forza è alla fin, che 'l toro manchi.

#### XLIV.

Tacliolli il collo, e poi le gambe ancora, Con fatica finita è questa guerra, Il toro ucciso la terra divora, Tutto in un tratto sen' andò sottetra: La porta ch' era aperta allora allora Al nasconder di quel, tosto si serra, E la pietra in se stessa è ritornata, Porta non v'è, nè segno ove sia stata.

#### XLV.

Un' altra volta in gabbia efser gli pare, E dell'impresa quasi che si pente, Pur piglia il libro, e comincia a studiare, Dipoi pel cerchio va ponendo mente; E vede pur la via, che dee pigliare Dietro ad un rivo, che corte a Ponense Oye di gioje è un grand' uscio ornato, Fagli la guardia un' asinello armato.

#### XLVI.

Dipoi detto vi fia com' era fatto
Quest' asin, che fu strana maraviglia r
Dio guardi il Conte nostro a questo tratto,
Ch' alla riva del fiume il cammin piglia:
Piglia il cammin lungo quel fiume ratto,
E seco immaginando s' afsottiglia,
Perché il libro altro ancor gli avea mostrato,
Prima che giunga a quest' asino atmato.

#### XLVIL

Cost pensando, a mezzo del cammino
Un'albero trovò tant'alto, e grande,
Che mai tal non su visto abete, o pino;
I verdi rami in molta copia spande:
Come lontan lo vede il Paladino,
Squaderna il libro da tutte le hande,
E vede tutto quel, che dice appunto,
E si provvede innanzi, che sia giunto.

Fermossi sopra'l fiume in sul sentiero, E dal braccio lo scudo si dislaccia: Dall'elmo tolse via tutto l'cimiero, Ed alla fronte lo scudo s' allaccia: Una maschera par, non cavaliero, Tutto coperto s' ha gli occhi, e la faccia, Dinanzi a' piedi appunto in retra guarda, Altro non vede, e quivi più non tarda.

#### XLIX.

E come il luogo avea primo segnato;
Dirittamente a quel tronco cammina,
Un grand' uccel de' rami s' è levato,
Ch' aveva testa, e faccia di Regina;
Co' cape' biondi, e'l capo coronato,
La piuma ha d'oro, e al rosso s' avvicina,
Cioè del collo le penne maggiori,
Del petto, e busto, son di più colori.

#### L

La coda ha d' oro, e di color vermiglio, E d' oro l' ale, e d' occhio di pavone, Le branche ha grandi, e terribil'artiglio, Par che di ferro sia quel fiero unghione: Tristro colui a chi pud dar di piglio, Che tutto lo divora in un boccone: Va del corpo una certa cosa molle, Che come gli occhi tocca, il veder tolle,

#### LI.

Dall' arbot si levò con gran fracasso
Quell' uccellaccio, e verso 'l Conte andava,
Il-qual veniva al tronco passo passo,
Col scudo in capo, e gli occhi non-levava,
Ma sempre a terra riene il viso basso:
Quella bessia d'intorno gli girava,
E. faceva uno strepiro, un gridare,
Che quasi Orlando fe mal capitare.

#### LII.

Che fu più volte per guardare in suso, Ma pur si ricordava del libretto, E sotto il scudo si teneva chiuso: Alzò la coda il mostro maladetto, E quella cosa molle gettò giuso, Così nel scudo eade, e sopra <sup>1</sup>l petto Cala stridendo, com' olio bollente, Ma alle luci del Coner fu innocente.

#### LIII.

Orlando si lasciò cadere in terra
Fra l' erbe, come cieco, brancolando:
Cala l' uccello, e l' usbergo gli afferra,
E verso l' tronco il tira strascinando:
Il Conte ad esso un man rovescio serra,
Proprio a traverso lo giunse col brando,
E dall' un canto all' altro lo divise,
Così dovete erader, che l'uccise,

E visto ch' ebbe il fantastico uccello;
Del suo troncone all' ombra morto il lassa;
E racconcia il cimier dell' arbuscello;
Lo scudo al braccio nel suo luogo abbassa:
Poi alla porta dov' è l'asinello;
Dritto a Ponente, in ripa al fiume passa;
E pochi passi se, che vi su giunto;
E vede, che la porta s'apre appunto.

#### LV.

Mai non fu visto sì ricco lavoro,
Che questa porta mostra in prima faccia,
Tutte son gioje, e vagliono un tesoro,
E non è chi per lei difesa faccia;
Se non un' asinel, di seaglie d' oro
Coperto, e lunghe ha l' orecchie due braccia;
Che, qual serpe la coda, quelle piega,
E piglia, e strigne ciò che vuole, e lega,

#### LVI.

Tutto è coperto di scaglia dotata,
Com' io ho detto, e non si può passare,
Taglia la coda qual spada affilata,
Nè vi può arme resistenzia fare:
Ha una voce fastidiosa, ingrata,
Che d' intorno la terra fa tremare:
Il Conte a questa porta s' avvicina,
E la bestia ver lui ratta cammina.

Orlando gli tirò col brando crudo,
Dal qual non lo difese quella scaglia,
Tagliolla tutta insin' al fianco nudo,
Perch' ogni incanto quella spada taglia:
Prese a lui l'asin con l'orecchia il scudo,
E tanto dimenando lo travaglia,
Come se preso l'avefse ad un laccio,

# Ch' a suo dispetto gliel tolse di braccio. L V I I I.

Per questo contubosi forte Orlando; E tira un colpo furiosamente, Si che l'orecchie gli tagliò col brando, Poco gli valse la scaglia lucente: Onde la groppa rivolto ragghiando, E mena della coda, ch' è tagliente Spezzagli tutta quanta l'armadura, Ma è fatato, e poco sene cuta,

#### LIX,

Diede una gran percosa a lui nell' anca
Dal lato destro, e tutta gliela spezza,
Arriva il colpo nella coscia stanca,
Quell' aspra spada ogni cosa scavezza:
Se tutto nol tagliò, poco vi manca,
Cadde giù l' asinello, e la cavezza,
Ragghiando pure, e facendo un rumore,
Che venti suoi fratci nol fan maggiore.
Mena

#### L X.

Mena Orlando, che vuol finir la festa, E l'asin tuttavia ragghia, e sospira, Ma il Conte in terta gli gettò la testa, Il busto senza quella intorno gira: Tremò tutto 'l giardino, e la foresta, La terra s'apre, e l'asin dentro tirà, E poi di nuovo quella stessa terra, Come l'ebbe inghiottiro, si riserra.

#### LXI.

Il Conte, che pur fuor voleva andare, Verso la ricca porta s'è avviato, Ma porta, nè finestra non appare, Esia anche quivi il sasso riserrato : Figlia il libretto, e ritorna a studiare, Poich' ogni volta rimane ingannato, E dura indarno cotanta fatica, Non sa più, che si faccia, o che si dica.

#### LXII.

Ogni prova d'uscire è stata vana, E con estremo rischio di morire, Pur la scrittura del libretto spiana; Che quindi ad ogni modo puossi uscire Per un uscio, che guarda a Tramontana, Ma quivi non val forza, ingegno, o ardire, Nè'l proprio, nè l'altrui senno, o consiglio, E scampar non si può di questo artiglio. Ort. Inn. Tomo II.

LXIII.

Perch' un Gigante smisurato, e forte, Guarda l'uscita con la spada in mano, E s'"egli avvien, che dato gli sia morte Due nascon del suo sangue, come l'grano, E questi sono ancor di simil sorte, Multiplica in un modo troppo strano Il seme loro, e vanne in infinito, E quel che nasce, è del padre più ardito.

#### LXIV.

Ma psima ancor, che si possa arrivare
A questa porra, ch'è tutta d'argento,
Per quella volta v'è molto, che fare,
E vi bisogna astuzia, e sentimento:
Il Conte non istette altro a pensare
Che sin che fuor non va, non è contento,
E sopra quel proverbio si riposa,
Che chi ha pazienzia, fa ogni cosa.

#### LXV.

Così fra se pensando il cammin prese Giù per la costa verso Tramontana, E vide tosto, che in sul campo scese, Una valle fiorita, e tutta piana, Dove tavole bianche eran distese Intorno intorno alla bella fontana, Con coppe d'oro, e con ordine graude Di dilicate; ed ortime vivande.

Nè quanto intorno altrui la vista porta
Al pian di sotte, nè di sopra al monte,
Ad occhio alcun guardar non si sopporta
Quella ricchezza, ch' è intorno alla fonie:
Pur le vivande, e fra l' altre una torta,
Fumano, e di mangiare ha voglia il Conte,
Ma si cava di sen prima il libretto,
E leggendolo, prese gran sospetto.

#### LXVII.

Guardando il testo così verso il fine, Innanzi agli occhi suoi la chiosa pose, Di là dal fonte un boschetto di spina "Tutto fiorito di vermiglie rose, E fra le piante verdi, e tenetine Una Fauna crudel tenea nascose Le membra, che dal mezzo in suso avea Di donna, il resto è d'una serpe rea.

#### LXVIII.

Costei teneva una catena al braccio,
Che stava ascosta fra l'erbette, e' fiori,
E faceva alla fonte intorno un laccio,
Acciò s' alcun tirato dagli odori,
E dalla vista del liquido ghiaccio,
Venisse all'esca, ancor' uscisse fuori,
Perchè tirato con quella catena,
A suo mal grado nel boschetto il mena.
Li ij

#### LXIX.

Orlando dalla fonte si guardava, E verso 'l bosco facea mostra d'ire: La Fauna, che ciò non aspettava, Come lo vide si mise a fuggire, Per l'erba, come biscia sdrucciolava, Orlando tosso la fece morire D' un colpo solo, e non fu grande impresa; Perché la bestia non facea difesa.

#### LXX.

Dappoiche questa Fauna fu morta, Segue pur verso Tramontana il Conte, E poco lungi vide la gran porta, Ch' aveva innanzi sopra 'I fume un ponee: Quivi il Gigante posto sta alla scorta Col scudo in braccio, e con l'elmetto in fronte, Par che minacci con la faccia cruda, Atmato tutto, e con la spada nuda.

#### LXXI.

A lui s' accosta il gran Signor d' Anglante Né di simil battaglia dubitava, Perchè a' suoi din' aveva fatte tante, Che di questa pensier poco si dava: Fasegli innanzi il superbo Gigante, E della spada un gran colpo menava, Schifollo Orlando, e trassesi da lato, Ed a lui tira col brando fatto.

#### LXXII.

Giunselo appunto in sul dritto gallone,
Non lo difese, nè piastra, nè maglia,
I' usbergo fracassogli, e'l panzerone,
Insin all' altra coscia tutto il taglia:
Or pensa a torto il figliuol di Milone
Aver finita tutta la battaglia,
E ch' a sua posta sia l' uscita crede,
Poichè morto il Gigante in terra vede.

#### LXXIII

Egli era morto, e'l sangue fuor veniva Tanto, che pien n' avea tutto quel loco; Ma come fuor del ponte al baíso arriva, Intorno ad eíso s' accendeva un foco; Crescendo in alto poi la fiamma viva, Formava un gran Gigante a poco a poco, Qual' era armato, e minacciava il Mondo, E dopo il primo nasceva il secondo.

#### LXXIV.

Parean figli del foco veramente;
Tanto era presto ognuno, e furioso,
Ognuno in vista pareva un serpente:
Or questo al Conte troppo fu nojoso,
Pensa, e ripensa, e non sa finalmente
In che risolva il caso suo dubbioso,
Se gli fa, come il primo, a terra andare,
Rimasceranno, e più ci fia da fare.

#### LXXV.

Ma pur' al fin di vincer si confotta; Se nascessin' a some, a balle, a carra, Ed animosamente va alla porta, Que' due Giganti hanno presa la sbarra, Aveva ognuno una spadaccia stotta, Perch' eran nati con la scimitarra, Ma il Conte a lor mal grado dentro passa, Piglia la sbarra, e tutta la fracassa.

#### LXXVI.

Onde l' un più, che l' altro fulminando Addoso a lui si scaglia invelenito, Ma poca stima ne faceva Orlando, Che non potea da loro esser serito; E teneva riposto al fianco il brando, Che fra se preso aveva altro pattito, Per pigliar' un di lor ratto si caccia, E sotto l' anche stretto ben l'abbraccia,

#### LXXVII.

Avevan tutti due gran forza, c lena,
Ma pur' il Conte l' aveva maggiore,
Onde lo leva in alto, e 'ntorno il mena,
Sì, che poco gli val forza, c vigore:
In terra dar gli fece della schiena:
L' altro Gigante colmo di futore,
Di tempestar' Orlando mai non resta
Alle gambe; alle spalle, ed alla testa.

### CANTO QUARTO. 407 LXXVIII.

Lascia egli il primo, com' era disteso, E rutto addosso a quell' altro si serra, Ne' sianchi, come il suo fratel l' ha preso, E con fracasso lo distende in terra: L' altro è levato, e di grand' ira acceso, Orlando lascia quello, e questo afferra, E mentre, che con esso s' accapiglia, Surge il secondo, e la zussa scompiglia.

#### LXXIX.

Andò gran tempo a quel modo la cosa, E non è per vedersene fin mai, Non può pigliare indugio Orlando, o posz, Che sempre, or l'uno, or l' altro gli dà guai: Durata e gli la zuffa fastidiosa Più di quattr'ore, e c' è da far afsai (lando Tra l'uno, e 'l altro, ancor che 'l Conte Or-Con due combatte, e non adopra brando.

### LXXX.

Per non moltiplicare in infinito, Gli fa cader, ma non gli fa morire, Nè però del giardino è ancor' uscito, Perchè i Giganti gli vietan l'uscire: Di nuovo ha ripigliato altro partito, Voltasi a dietro, e mostra di fuggire, Per la campagna fugge verso il fonte, Allor que' grandi tornarno in sul ponte.

#### LXXXI.

L' uno, e l' altro sul ponte ritornava, E d' Orlando non mostra aver più cura; Egli che spesso in dietro si voltava, Credette, che restaser per paura: Ma l' incanto così loro insegnava, Ed eran così fatti da natuta, Sol' a disessa stan di quella porta, E fauno al fiume, ed al ponte la scorta.

#### LXXXII.

Il Conte non aveva quesso inteso,
Ma via da lor correndo s' allontana,
Alla valletta sene va disteso,
Dov'è 'l boschetto a lato alla fontana,
Dove la Fauna il laccio aveva teso,
E la su' arte fece il Conte vana:
Quivi son mense da tutte le bande,
E 'l laccio teso intorno alle vivande.

#### LXXXIII.

Era quel laccio tutto di catena;
Come poco di sopra v' ho contato;
Orlando il piglia, ed appresso lo mena,
Strascinandosel dietro su pel prato:
Tanto era grosso, che lo tita appena,
Con esso è verso 'l ponte ritornato,
Per forza un de' Giganti in terra pone,
E legato col laccio il fa prigione.
Benche

## CANTO QUARTO 409 LXXXIV.

Benchè v' andò di tempo un grande straccio, Perchè quell' altro fastidio gli dava, Ma suo mal grado usci di quello impaccio, Ed anche quello a forza traboccava, E come l'altro lo legò col laccio: Or quella porta più non si serrava, E fu al Conte libero l' uscire: Quel che poi fece tornate ad udire.

FINE DEL TOMO SECONDO.



Orl. Inn. Tomo II.

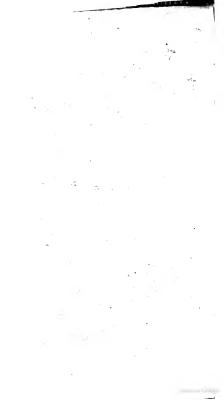



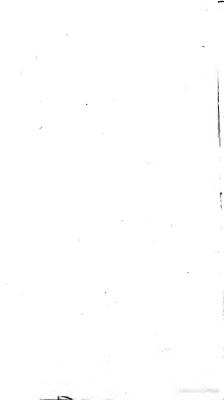



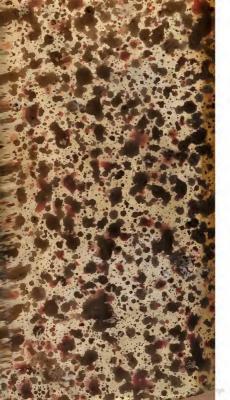